





106°

1

Palat LII 1/3

.,·

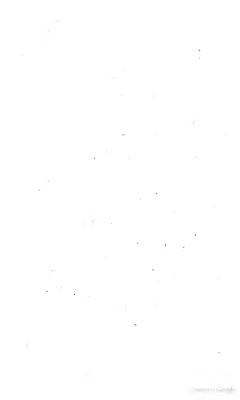







#### AI DIVOTI

DELLA

# SS. VERGINE

A Divozione, e preghiera alla Beatissima Vergine, sotto qualunque titolo, e in qualunque modo si faccia, è sempre certamente per noi lodevolissima ed utilissima cosa: ma pure ardisco dire, che ci sia più utile e glorioso il riverirla, ed invocarla sotto il Titolo de' Suoi Dolori, che sotto qualunque altro . Imperciocchè quando Ella stava Addolorata appie della Croce, allora il benedetto Suo Figlio , e nostro Signor Gesù Cristo nella persona del diletto Discepolo ci assegnò tutti in Suo luogo per Figli di Lei, e destinò per Madre nostra l'istessa Sua Santissima Madre. Onde qualora a Lei ricorriamo sotto il Titolo di Addolorata, ricorriamo alla nostra Madre, e ricorriam come Figli, sostituiti al Divin Suo Figliuolo. Qual cosa dunque può esser per noi più gloriosa, che la Regina del Cielo e della Terra sia di\_

divenuta, sotto il Titolo di Addolorata, ancor nostra Madre? Gloria è questa certamente, che gli Angeli stessi c'invidierebbero, se fossero mai capaci d'invidia; poiche la Beatissima Vergino è bensi loro Regina, me non già loro Madre. E qual cosa può mai idearsi per noi più utile, e vantaggiosa , che la Dispensiera delle Grazie e delle Divine Beneficenze ci riconosca nei Suoi Dolori per Figli, raccomandatile dall'istesso Gesù poco prima di morire? Ah! che le devono risuonar sempre nel Suo bel Cuore quelle affezionatissime parole. Ah! che le deve esser troppo cara quella memoria, e in modo speciale accetta l'Orazion nostra, quando sotto questo Titolo a Lei ricorriamo. Noi felici, se alla frequente memoria ed invocazione di questa Addolorata, e graziosissima Madre, uniremo il cuor puro, e la sincera e divota riconoscenza a tanto amore, che dopo averci sempre amati, volle di una distinta maniera mostrarci sul fine della Sua Vita il Benedetto Signore, dichiarandoci in Sua vece , Figli della propria Sua gloriosissima Madre.





# OFFICIUM

SEPTEM DOLORUM

# B. MARIAE VIRGINIS.

AD MATUTINUM.

A VE MARIA, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus, S. Maria Mater Dei, era pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nastrae Amen-

Domine, labia mea aperies. R. Et os meum annunciabit laudem tuam. y. Deus in adjutorium meum intende.

R. Domine, ad adjuvandum me festina Gloria Patri, et Filio, \*et Spiritui Sancto Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen. Alleluja.

Post Septuagesimam. Laus tibi, Domine,

Rex aeternae gloriae.

Tn-

#### Invitatorium.

Cum Maria Virgine fervide ploremus Dominum, in sepulcro positum. \* Venite adoremus.

Cum Maria Virgine fervide ploremus Dominum, in sepulcro positum. \* Venite adoremus.

Psalmus .

VEnite mares, feminaeque: ploremus cum Maria Virgine: planctibus fruamur intimis, facies rigando lacrimis. \* Cum Maria Virgine fervide ploremus Dominum,in sepulcro positum. \* Venite adoremus.

Cor nostrum ploret: et oculus noster purgetur amoris stimulo: heu! Mater carens contagio, tam dulci privatur filio:\*

Venite adoremus.

Innocens, et expers criminis moritur, misertus hominis, moeroris simus consocii, cum simus caussa supplicii.\* Cum Maria Virgine fervide ploremus Dominum, in sepulcro Fositum.\* Venite adoremus.

Gloria Virginis filio, qui in hoc exilio se dedit tormentis asperis, vitam redden-

do miseris. \* Venite adoremus.

Cum

Cum Maria Virgine fervide ploremus Dominum, in sepulcro positum. \* Venite adoremus.

#### Hymnus.

Mperatrix clementiae,
Rorem infunde gratiae
In meum cor tam aridum;
Ut tibi fiat placitum.
Largire, quod concipiam
Tecum cordis angustiam:
Flens mertem, quam Rex patitur,
Per quem Mundus construitur.
Tuus tractatur Filius
Longe, quam latro, vilius:
Irrisus fert ludibria:
Gente vallatur impia.
Sit honor, laus, devotio
Jesu Mariae Filio,
Tenso Crucis patibulo
Pro redimendo Populo. Amen.

Antiph. Noctem.

#### Psalmus.

POsuerunt me in lacu inferiori: \* In tenebrosis, et in umbra mortis.

Super me confirmatus est furor tuus: \*

A 2 Et

Et êmnes fluctus tues induxisti super me. Longe fecisti notos meos a me: \* Posuerunt me abominationem sibi.

Traditus sum, et non egrediebar:\* Ocu-

li mei languerunt prae inopia.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui San-

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen.

Antiph. Noctem, qua Christus capitur, absque somho duxisti: ct soporatis caeteris, flens vigil permansisti.

y. Caeteri cum inter fletus obdormirent.

R. Tu sola moestas celebrasti vigilias. Pater nester, etc. Secreto.

v. Et ne nes inducas in tentationem.

R. Sed libera nes a malo.

#### Absolutio .

Noli me derelinquere, Jesu Fili bone: fac, ut tecum moriar tali passione. R. Amen. V. Jube domne benedicere.

#### Benedictio .

Pro nobit ora Crucifixum Virgo decora.

B. Amen.

Le-

# . Lectio prime .

PRolemia Cruce pendentem moesta Mater aspicieus, lacrimatur incessanter, pettus satrum percutiens; plures movit ad moerorem suo ploratu querulo, Natum videns cruentatum, Crucis tensum patibalo. Animam moestae parentis tunc pertransivit acrius juxta Verbum Simeonis, heu! passionis gladius. Sic dum plorat mortem Prolis, quam blasphemavit Populus, solus erat consolator ejus, custos et discipulus. Tu autem, Domine, miserere nobis.

Re. Deo gratias .

V. Consolari Mater non potuit, sic tractatum videns, quem genuit.

&. Haec dolorem majorem habuit, quam

Salvator , qui tot sustinuit .

y. Mortem Dei videns, quem aluit, aulla Mater sic unquam doluit.

R. Haer dolorem majorem habuit, quam Salvator, qui tet sustinuit.

V. Jube domne benedicere.

# Benedictio .

Mors Prolis Dei Patris, vita nobis sit precibus piae Matris, R. Amen.

#### Lectio secunda . -

D'un de Cruce depositus ad tumulum portatur, inter dolores anxios portantes sic affatur. Sustinete paullulum, quod dolorem meum plangam, et meum dilectissimum deosculer: mihi meum dilectissimum subtrahere nolite. Si sepeliri debeat, me secum sepelite. Accessit sic examimis, se super Corpus jecit, et sacrum Vultum lacrimis rigando madefecit. Tu autem, Domine, miserere nobis.

R. Deo gratias .

y. Dum videt supplicia Prolis exquisita, torquetur et angustia Mater infinita: triduano spatio dum langueret ita:

· R. Squalet Ejus facies nuper tam polita.

V. Poena tam exasperans nunquam est audita: longe sibi carior erat mors, quam vita.

R. Squalet Ejus facies nuper tam polita.

v. Jube domne benedicere.

# Benedictio .

Sit nobis pacifica apud Tremendum Virgo pudica. R. Amen.

# Lectio Tertia .

Plii praesentia Mater destituta, Gabrielem Angelum sic est alloquuta: Ave plena gratia mihi protulisti, nunc amaritudine sum repleta tristi. Subsequenter inquiens, Dominus est tecum: heu! jacet in tumulo, nec est ultra mecum. Omnis benedictio, quam tu spopondisti, mihi fit contraria prepter mortem Christi. Tu autem, Domine, miserere nobis.

R. Deo gratias.

v. Cum videret, quod clauso tumulo privaretur tam dulci speculo, praedilecto stans cum discipulo:

R. Corde plorat magis, quam oculo.

V. Lacrimarum fluente rivulo, fletum movit adstanti Populo.

R. Corde plorat magis, quam oculo.

v. Gloria Patri, et Filio, et Spiri-

R. Corde plorat magis, quam oculo.

#### AD LAUDES.

D Eus in adjutorium meum intendé. R. Domine, ad adjuvandum me festina. Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui Sancto:

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Ameh. Alleluja.

Antiph. Fit vox.

# Psaimus .

EGo sum vermis, et non homo: \* Opprobrium hominum, et abjectio plebis. Omnes videntes me, deriserunt me: \* Loquuti sunt labiis, et moverunt caput.

Speravit in Domino, eripiat eum: \* Salvum faciat eum, quoniam vult eum.

Quoniam tu es, qui extraxisti me de ventre: \* Spes men ab uberibus matris meae, in te projectus sum ex utero.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto: Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Antiph. Fit vox nimis flebilis, vox nimis amara Matris, quando capitur sua Proles cara.

Ca-





#### Capitulum

Cum audisset Virgo, quod Filius ejus Captus esset a Judaeis, et ad Annam duceretur; januis clausis, sacrum pectus tundere, et lacrimas effundere non cessavit R. Deo gratias.

# Hymnus.

Gloricsa Domina, Quae tua cruciamina, Cum Barabas dimittitur , Et poenas Christus patitui! Pastorem , heu! percutiunt : Oves dispersae fugiunt; Te sola cum discipulo Manente sub patibulo. Nec mirum, si sis anxia, Visa crudeli furia: Te sciens puram Virginem, Genuisti Deum, et Hominem. Sit honor, laus, devotio Jesu Mariae Filio . Tenso Crucis patibulo Pro redimendo Populo. Amen.

V. Nun-

y. Nunquam Mater pertulit tam anxies delores

k. Ut Maria, considerans Filii livores.

Antiph. Tanquam latro.

#### Canticum Zachariae.

Benedictus Dominus Deus Israel; \* Quia visitavit, et fecit redemptionem plebis suae.

Et erexit cornu salutis nobis, \* In do-

mo David pueri sui.

Sicut loquutus est per os Sanctorum,\* Qui a saeculo sunt, Prophetarum ejus. Salutem ex inimicis nostris, \* Et de

manu omnium, qui oderunt nos ...

Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, \* Et memorari testamenti sui sancti.

Jusjurandum, quod juravit ad Abraham parrem nostrum, \* Daturum se nobis. Ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati, \* Serviamus illi.

In sanctitate, et justitia coram ipso, \*

Omnibus diebus nostris

Et tu puer, Propheta Altissimi vocabe-

ris: \* Praeibis enim ante faciem Domini parare vias ejus.

Ad dandam scientiam salutis plebi ejus\*
In remissionem peccatorum eorum.

Per viscera misericordiae Dei nostri,\*In quibus visitavit nos, oriens ex alto.

Illuminare his, qui in tenebris, et in umbra mertis sedent, \* Ad dirigendos

pedes nostres in viam pacis.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto: Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen. Ant. Tanquam latro capitur, un dique constrictus caeditur, conspuitur alapis affli-

ctus: o Matris angustiae, cum audiret ictus!
Pro nobis haec tolerans, sit Rex benedictus,

ŷ. Domine, exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.

# Oremus.

Propter terrores illius commotionis, qua rocor tuum contremuit, Virgo Beatissima, quando audisti Filium tuum dilectissimum ab impiis captum, ligatum, et ad supplicia tractum, et traditum, adjuva nos, ut cor nostrum nunc pro delictis nostris terreatur, et moveatur ad poenitentiam;

#### 1 OFFICIUM SEPTEM DOLORUM

ne mortis in hora ad occursum adversarii paveat, aut ad aspectum tremendi Judicis, accusante conscientia, contremiscat; sed potius faciem suam videns, in jubilo delectetur, ineffabiliterque laetetur: praestante eedem Domino nostro Jesu Christo Filio tuo, qui cum Patre, et Spiritu Sancto vivit, et regnat Deus per emnia saecula saeculorum. Amen.





dari inve die

P.14.



# AD PRIMAM.

#### Avs Maria .

DEus in adjutorium meum intende. B. Domine, ad adjuvandum me fe-

Gloria Patri , et Filio , \* et Spiritui

Sancto:

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen.

# Hymnus.

Esu nate de Virgine
Ex mystico spiramine,
Qui mortem Crucis pateris,
Confossus plagis asperis;
Amore Matris anxiae,
Nostrae parcas miseriae;
Suique fletus copia
Perducas nos ad gaudia.
Sit honor, laus, devotio
Jesu Mariae Filio,
Tenso Crucis patibulo,
Pro redimendo Populo. Amen.

Antiph. Stabat Maria.

Psal-

#### Psalmns .

A Stiterunt Reges Terrae, et Principes convenerunt in unum, \* Adversus Dominum, et adversus Christum ejus. Dirumpamus vincula eorum, \* Et proji-

ciamus a nobis jugum ipsorum.

Qui habitat in Caelis irridebit ecs, \*
Et Dominus subsannabit ecs.

Tunc loquetur ad eos in ira sua, Et in furore suo conturbabit eos.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui Sancto:

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen.

Antiph. Stabat Maria, Mater pia, foris plorans acriter: Regem mundi furibundi dum tractarent viliter.

# Capitulum.

SIt tuarum, obsecto, lacrimarum rivus in corde meo lapideo moeroris motivus. R. Deo gratias.

v. Deo gratias. v. Per Mariae lacrimas, Pater pietatis.

R. Nobis veram gloriam confer cum Beatis. V. Domine, exaudi orationem meam

R. Et clamor meus ad te veniat.

Ore-

#### Oremus .

PRopter gemitus, et lacrimas, qui-bus afficiebaris, Virgo dulcissima, quando vidisti Filium dulcissimum Judici praesentari, acriter flagellari, variis illusionibus, et opprobriis affici, impetra nobis dolorem pro peccatis nostris, et la crimas salutiferae contritionis: et adjuva nos, ne nobis possit inimicus illu-dere; neque diversis pro libitu suo tentationibus flagellare, devictosque statuere terribili Judici; sed magis ipsi accusemus, et judicemus nosmetipsos de excessibus nostris, et verae poenitentiae disciplinis flagellemus; ut veniam, et gratiam in tempore necessitatis, tribulationis, et angustiae inveniamus: praestante eodem Domino nostro Jesu Christo Filio tuo, qui cum Patre, et Spiritu Sancto vivit, et regnat Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

AD

. mail - c.sO 5 Ast.

#### OFFICIEN SEPTEM DOLORUM

# AD TERTIAM.

#### Ave Marai.

Rus in adjutorium meum intende.
R. Domine, ad adjuvandum me festina.
Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui
Bancto.

Sieur erat in principio, et nune, et semper, \* et in saccula sacculorum. Amen.

# Hymnus .

Jesu nate de Virgine
Ex mystico spiramine,
Qui mortem Crucis pateris
Confostus plagis asperis:
Amore Matris abxiat,
Nostrae parcas misériae;
Suique flecus copia
Perducas nos ad gaudia.
Sit honor, laus, devotio
Jesu Mariae Filio,
Tenso Crucis patibulo
Pro redimendo Populo. Amen.

Antiph. Quam putamus ..





## Psalmus .

Uoniam propter te sustinui opprobrium; Operult confusio faciem meam. Extraneus factus sum fratribus meis:\* Et peregrinus fillis matris meae.

Quoniam zelus domús tuae comedit me:\*
et opprebria exprobrantium tibi cecide.

tunt super me .

Et operui in jejunio animam meam: \*
Et factum est in opprobrium mihi.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritul Sancto:

oanero :

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saccula sacculorum. Amen-Antiph. Quam putamus Matris moesti.

tam, cum videret Prolis angustiam? Non dolor est, ut Matris Virginis plorantis passionem Dei, et Hominis.

# Capitulum.

Dum Christus ad locum Calvariae duceretur, et Crucem sibi bajularet, sequebatur eum Mater moestissima, voces emittens, et uberes effundens lacrimas, pectus sacrum percutiens. R. Deo gratias.

p. Deo gratias.

2 V.Quae-

V. Quaeso mihi misero, Virginum Regina; B. Tecum flendi lacrimas uberes propina. V. Demine, exaudi crationem meam. B. Et clamor meus ad te veniat.

# Oremus .

Ropter angustias, et cruciatus, quos cor tuum sustinuit, Virgo Beatissima, quando audisti Filium tuum dilectissimum adjudicatum morti, et Crucis supplicio. succurre nobis tempore infirmitatis nostrae, quando corpus nostrum dolore infirmitatis cruciabitur, et spiritus noster hinc propter insidias daemonum, illinc propter terrorem districti Judicis angustiabitur: subveni (inquam ) nobis Domina tunc, ne damnationis aeternae contra nos proferatur sententia, aut ne flammis gehennalibus tradamur aeternaliter cruciandi: praestante eodem Domino nostro Jesu Christo Filio tuo, qui cum Patre, et Spiritu Sancto vivit, et regnat Beus per omnia saecula saeculorum. R. Amen.





#### AD SEXTAM.

#### Ave Maria etc.

DEus in adjutorium meum intende.
R. Domine, ad adjuvandum me fe-

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen.

# Hymnus:

JEsu nate de Virgine.

Ex mystico spiramine,
Qui mortem Crucis pateris,
Confossus plagis asperis;
Amore Matris anxiae,
Nostrae parcas miseriae,
Suique fletus copia
Perducas nos ad gaudia.
Sit honor, laus, devotio
Jesu Mariae Pilio,
Tenso Crucis patibulo
Pro redimendo Populo. Amen.

Antiph. Ad locum .

## Psalmus .

A Ruit tanquam testa virtus mea, et lingua mea adhaesit faucibus meis: \* Et in pulverem mortis deduxisti me.

Quoniam circumdederunt me canes multi: \* Concilium malignantium chsedit me.

Federunt manus meas, et pedes meos: \* Dinumeraverunt emnia ossa mea,

Iphi vero sensideraverunt, et inspecceunt me, diviserunt sibi vestimenta mea, \* Et super vestem meam miserunt sortem.

Gloria Patri, et Fillo, \* et Splittui

Dancto

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saccula sacculorum. Amen. Antiph. Ad locum supplicii Virga cum venisset, postquam suum Filium, et Crucem conspexisset: augentur planetus, et lacrimae, multiplicantur dolores, et angustiae.

# Capitulam .

Recta Cruce Jesus aserndit, et extendit brachia; manus, et pedes clavantur: quae videns piissima Mater, prae dolore defecit.

R. Deo gratias.

y.Ro-

R. Rosa rubens vertitur, heu! mortis in pallorem.

R. Dum in terram fluere Sacrum vide-

ret crugrem .

y. Domine, exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat.

## Oremus .

DRopter doloris gladium, qui pertransivit animam tuam , Virgo dulciesima, quando Filium tuum dilectissimum cernebas nudum in Cruce elevatum, clavis perforatum, ac per omnia laceratum plagis, ac verberibus, nec non vulneribus, adjuva nos , ut cor postrum nune compassionis, et compunctionis gladius perfodiat, Divinique amoris lancea vulneret; ita ut omnis peccati sanguis effluat a pectore nostro, et noxiis vitiis emundemur, virtutum in lumentis decoremur, semperque mente, ac corpore de hac valle miserize levemur ad Coplestia; quo tandem, cum promissus dies advenerit , pervenire spiritu, et corpore mereamur : praestante eodem Domino nostro Jesu Christo Filio tuo, qui cum Patre, et Spiritu Sancto vivit, et regnat Dens per omnia saecula saeculorum. B. Amen. B 4

# AD NONAM.

# Ave Maria.

DEus in adjutorium meum intende. IR. Domine, ad adjuvandum me festina.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen.

# Hymnus.

JEsu nate de Virgine Ex mystico spiramine, Qui mortem Crucis pateris,

Confossus plagis asperis:

Nostrae parcas miseriae:

Suique fletus copia

· Perducas nos ad gaudia .

Sit honor, laus, devotio -Jesu Mariae Filio,

Tenso Crucis patibulo

Pro redimendo Populo. Amen

Antiph. Agnus mitis.

Psala

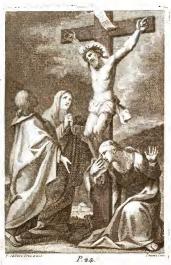



#### Psalmus .

TU scis improperium meum, et confusionem meam: \* Et reverentiam meam.

In conspectu tuo sunt'omnes, qui tribulant me: \* Improperium exspectavit cor

meum, et miseriam.

Et sustinui, qui simul contristaretur, et non fuit, \* Et qui consolaretur, et non inveni.

Et dederunt in escam meam fel: \* Et

in siti mea potaverunt me aceto.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui Sancto:

Sancto:

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen. Antiph. Agnus mitis caput excutiens, Heli clamabat in Cruce moriens: plorat Mater, cum ipso patitur, ad clamorem Fjus fere commoritur.

# Capitulum.

Clamor Christi Matrem angustiat: nullus planctus plangentem satiat: est utriusque compassio, nam praecessit summa dilectio. R. Deo gratias.

### 26 OFFICION SEPTEM DOLAREM

y. Virgo Filium tuum in Cruce con-

B. Redde tuis precibus miseris placatum.

v. Domine , exaudi orationem meam.

R. It clamor meus ad te veniat.

## Oremus.

Ropter gravamen, et tormentum, quo terquebatur Spiritus tuus, Virgo Sanctissima, quando juxta Crucem Filium tuum prae doloribus voce magna clamantem, te Matrem dilectam Joanni commendatam, in manusque Dei Patris Spiritum commendantem attendebas, succurre nobis in fine vitae nostrae, et maxime tune, quando lingua nostra nequiverit se ad te invocandam movere; cum oculi nostri lumine privabuntur; aures surdescent, et obturabuntur, omnesque vires sensuum nostrorum deficient. Memento, piissima Domina, tune, quod nune fundimus preces ad aures tuae pietatis, et clementiae, et subveni nobis in illa hora extreme necessitatis; ac Filio tuo dilectissima commenda spiritum nostrum, per quem, tuo inteventu, a tormentis, et terro ibus cmnibus eruamur, et ad desideratam Caelestis

stis patriae requiem perducamur: praestante ecdem Demino nostro Jesu Christo Filio tuo, qui cum Patre, et Spiritu Sancto vivit, et regnat Deus per emnia saccula sacculorum. B. Amen.



# AD VESPERAS.

## Ave Maria etc.

Eus in adjutorium meum intende. R. Domine, ad adjuvandum me festina. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto : Sicut erat in principio, et nunc , et semper, et in saecula saeculorum. Amen -

Antiph. Omnis aetas.

# Psalmus

C'Alvum me fac, Deus, \* Quoniam in-Dtraverunt aquae usque ad anima m meam. Infixus sum in limo profundi: Et non est substantia.

Veni in altitudinem maris, \* Et tem-

pestas demersit me.

Laboravi clamans, raucae factae sunt fauces meae, \* Defecerunt oculi mei, dum spero in Deum meum.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui

Sancto:

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum . Amen .: Antiph. Omnis aetas defleat mortem Sal-

vatoris, gloriosae Virginis praetextu doloris Co-





Capitulum:

M Ihi absit gloriari, nisi in Cruce Domini mostri Jesu Christi, per quem mihi mundus crucifixus est, et ego mundo.

R. Deo gratias.

· Hymnus .

Astae Parentis viscera. Poena torquentur aspera, Dum illum, quem conceperat Verbo, perversi verberant. Illum tractant crudeliter, Caedunt, cruentant acriter: Haec audientis anxiae Matris crescunt angustiae : Sed cum ad mortem ducitur. Hunc Mater tristis sequitur, Pectus perfundens fletibus, Afficiens livoribus . In Cruce dum extenditur, Videns Mater, quod moritur, Nullus dolor amarior, Nam nulla proles carior. Sit honor, laus, devotio Jesu Mariae Filio, Tenso Crucis patibulo Pro redimendo Populo . Amen . y. Nulv. Nulla novit Genitrix angustias tam

R. Dum plagas inspiceret, et capitis puncturas.

Antiph. Virgo .

## Canticum.

Magnificat \* Anima mea Dominum.

Et exaultavit spiritus meus \* In
Deo salutari meo.

Quia respexit humilitatem ancillae suae;\* Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna, qui potens est;\*

Et sanctum nomen ejus.

Et misericordia ejus a progenie in progenies \* Timentibus eum .

Fecit potentiam in brachio suo: \* Di-

spersit superbos mente cordis sui .

Deposuit potentes de sede ; \* Et exal-

Esurientes implevit bonis : \* Et divi-

tes dimisit inanes.

Suscepit Israel puerum suum: \* Recordatus misericordiae suae.

Sicut loquutus est ad patres nostros, Abraham, \* Et semini ejus in saecula.

Glo-

Gleria Patri, et Filio, \* et Spiritul Saneto: Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \*, et in sacculasacculorum. Amen.

Antiph. Virgo, passo Filio, poenas cordis indicat, et plebis in medio dolorem cordis replicat, urgente supplicio, moesta voce supplicat, quae quondam prae gaudio cecinit, Magnificat.

y. Domine, exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat.

## Oremus.

PRopter planctum acerhi ejulatus, quem profundo pectoris fonte manante abscondere non valebas, Virgo castissima, quando (ut pie creditur) in amplexus ruebas examimis Gorporis Filii tui de Cruce depositi, cujus genas ante nitentes, et ora rutilantia, mortis conspiciebas perfundi palloribus, ipsumque totum concussum cernebas lividum livoribus, ac concisum vulnere super vulnus: auxiliare nobis, ut nunc sic nostra plangamus facinora, et emplastris poe nitentiae peccatorum curemus vulnera; dum corpus nestrum morte deformatur, nostra rune rutilet anima candore innocentiae, quatenus digni simus frui mellifluis ceculis,

#### OFFICIUM SEPTEM DOLORUM

constringamurque amorosis ampiexibus super omnia dulcissimi Filii Tui Domini nostri Jesu Christi, qui cum Patre, et Spiritu Sancto vivit, et regnat Deus peromnia saecula saeculorum. R. Amen.







#### AD COMPLETORIUM.

#### Ave Maria etc.

V. Converte nos, Deus salutaris noster. R. Et averte iram tuam a nobis.

DEus in adjutorium meum intende. R. Domine, ad adjuvandum me festina. Gloria Patri, etc.

Antiph. Nos Matris compassio.

## Psalmus.

A Dversum me susurrabant omnes inimici mei: \* Adversum me cogitabant mala mihi.

Verbum iniquum constituerunt adversum me: \* Numquid qui dormit, non

adjiciet, ut resurgat?

Etenim homo pacis meae, in quo speravi: \* Qui edebat panes meos; magnificavit super me supplantationem.

Tu autem, Domine, miserere mei, et resuscita me, \* Et retribuam eis.

Gloria Patri, etc.

Antiph. Nos Matris compassio, Jesu Rex insignis, servet a voragine gehennalis ignis.

# Hymnus.

O Genitrix egregia,
Dum Judaeos in furia
Christum videres capere,
Cor tuum coepit tremere.
Alta ducens suspiria,
Tu sequebaris anxia,
In fletibus exuberans,
Ad Templum usque properans,
Sit honor, laus, devotio
Jesu Mariae Filio,
Tenso Grucis patibulo
Pro redimendo Populo. Amen.

# Capitulum.

SF pulto Demino, dispersisque Discipulis, fides universalis Ecclesiae solum in Demini Matre manebat.

R. Deo gratias.

v. Post mortem Filii Virgo cum Joan-

ne permanebat.

R. Parata semper ad carcerem, et ad mortem.

Antiph. Passionis gladius.

Munc dimittis servum tuum, Domine:

\* Secundum verbum tuum in pace.
Quia viderunt oculi mei \* Salutare tuum.
Quod parasti \* Ante faciem omnium
Populorum.

Lumen ad revelationem gentium; \*

Et gloriam plebis tuae Israel .

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui Sancto:

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen.

Antiph. Passionis gladius, Virgo carens crimine, tuam pertransivit animam omni cum gravamine, quod promisit Simeon plenus sacro flamine, cum in Templo dixit: Nunc dimittis, Domine.

v. Domine, exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat.

#### Oremus .

PRopter singultus, et suspiria, indicibiliaque lamenta, quibus affligebantur
intima tua, Virgo gloriosissima, quando
Filium tuum unigenitum, animae tuae solatium tibi sublatum, atque sepultum viC 2 de-

debas, ad nos exsules filos Ævae ad te clamantes, et suspirantes in hac valle lacrimatum, illos tuos misericordes gculos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende, tuisque suffragantibus meritis, Ecclesiasticis fac Sacramentis muniri, et fine beato consummari, et acterno Judici tandem misericorditer praesentari: praestante eodem Domino nostro Jesu Christo Filio tuo, qui cum Patre, et Spiritu Sancto vivit, et regnat Deus per omnia saccula sacculorum. R. Am.

y. Domine, exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat.

# Benedictio .

Benedicat, et custodiat nos omnipotens, et misericors Dominus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. R. Amen.

Ancta Maria, Mater dolorosa, per gladium doloris, qui pertransivitanimamtuam, impetra nobis fructum Sanguinis Jesu Christi Filii tui nunc, et in hora mortis nostrae. R. Amen.

v. Divinum auxilium maneat semper nobiscum. R. Amen.

Pater noster, Ave Maria, et Credo.



# CORONA

DE' SETTE DOLORI

# DELLA SS. VERGINE

O Vulnerata Demina, vulnera corda nostra.

A mala morte libera nos, Domina.

V. Deus in adjutorium meum intende.

R. Domine, ad adjuvandum me festina. Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui Sancto:

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula seculorum. Amen.

Sancta Mater, istud agas, Cordis tui fige plagas Cordi meo valide.

rKI.

# PRIMO DOLORE.

Ompaisco, o Santa Madre addolorata, quel gran cordoglio, che vi trafisse. Il cuore in udire dal Santo Simeone,
che il vostro dilettissimo Figlio unico
amore dell'anima vostra, dovea essere conficcato in Croce; e che il vostro innocente petto dovea essere trapassato dalla spada
acutissima del dolore. E vi prego per questo lungo spasimo, che vi accompagno tanti
anni, ad impetrarmi grazia, ch'io da oggi in avanti sappia compatire, a vostra imitazione, la Passione e Morte del vostro
Figlio, e mio Signore; e possa fare una
buna e santa morte.

Pater noster, etc. Secreto.

V. Et ne nos inducas in tentationem. R. Sed libera nos a malo.

Sette Ave Maria.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui Sancto:

Sicut erat in principio, et nune, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen.

Sancta Mater, istud agas, Cordis tui fige plagas Cordi meo valide.

SE-









\_\_\_\_

## SECONDO DOLORE.

Compatisco, o Santa Madre addolorata, quel gran dolore, che soffriste
nella persecuzione di Erode per la morte
degl' Innocenti, e fuga in Egitto, dove patiste timore, povertà, e gl'incomodi di terra forastiera, e barbara. È vi prego per sì
alta pazienza ad impetrarmi grazia, di soffrire pazientemente, a vostra imitazione, i
travagli di questa misera vita, lume per
conoscere Dio tra le tenebre dell' Egitto di
questo mondo, ed una buona e santa morte.

Pater noster, etc. Secreto.

y. Et ne nos inducas in tentationem.

R. Sed libera nos a malo.

Sette Ave Maria.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui Sancto:

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen.

Sancta Mater, istud agas, Cordis tui fige plagas

Cordi meo valide.

C 4 TER-

## TERZO DOLORE.

Compatisco, o Santa Madre addolerata, quel gran dolore, che vi trafisse nella perdita del vostro bellissimo, ed amatissimo Figlio Gesù in Gerusalemme, spargendo per tre giorni fiumi di pianto da vostri occhi purissimi. E vi priego per quelle lagrime, e sospiri di quei tre giorni per voi amarissimi, ad impetrarmi tanto lume, ch' io non perda mai il mio Dio, ma che lo ritrovi una volta per sempre, e sopra tutto nel punto della mia morte.

Pater noster, etc. Secreto.

ऐ. Et ne nos inducas in tentationem
R. Sed libera nos a malo.

Sette Ave Maria.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui Sancto:

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saeçula saeculorum. Amen. Sancta Mater, istud agas,

Cordis tui fige plagas Cordi meo valide.

QUAR-







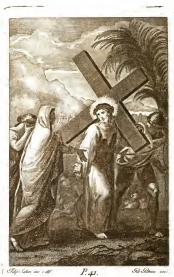

P.41.

#### OUARTO DOLORE.

Ompatisco, o Santa Madre addolorata, quella gran pena, che soffriste in vedere il vostro benedetto Figliuolo inviato al Calvario con la pesantissima Groce sopra le spalle, e cadere sfiatato sotto di quella. S' incontrarono allora, o mia dolente Regina, occhi con occhi, e cuore con cuore. Vi priego per quella tormentosa compassione, che ne aveste, ad impetrarmi grazia di portar la mia Groce con pazienza, in compagnia del vostro, e mio Gesù fin che viva, e di fare una buona, e santa morte.

Pater nester, etc. Secreto.
v. Et ne nos inducas in tentationem.

v. Sed libera nos a malo.

Sette Ave Maria.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui Sancto:

Signt erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen.

Sancta Mater, istud agas, Cordis tui fige plagas

Cordi meo valide.

QUIN-

#### 42

#### QUINTO DOLORE.

Ompatisco, o Santa Madre addolorata, quell' eccessivo dolore, che soffiste in ucdere il vostro amatissimo Unigenito morire in Croce con tante pene, e disonori, e senza niuno di quei consuoli, e refrigeri, che si concedono anche a più rei. E vi priego, per la dolorosa tenerezza del vostro cuore martirizzato, ad impetrarmi dal vostro Crocifisso Figliuolo, che nella sua Croce sieno crocifisse le mie passioni, e la mia carne, e di fare una buona, e santa morte.

Pater noster, etc. Secreto.

y. Et ne nos inducas in tentationem .

R. Sed libera nos a malo.

Gloria Patri , et Filio , \* et Spiritui Sancto .

Sicut erat în principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen.

Sancta Mater, istud agas,

Cordis tui fige plagas Cordi meo valide







#### SESTO DOLORE.

Compatisco, o Santa Madre addolorata, quello spasimo, che soffriste in veder ferito da una lancia il Cuore di Cristo morto. Quella ferita sì, o mia dolente Madre, che fu tutta vostra: e in ricevere il suo Santissimo Cadavere tutto svenato nel vostro seno Materno. E vi priego per quelle angosce inesplicabili dell'anima vostra, ad impetrarmi il vero amere del mio Gesù, che mi ferisca il cuore, acciò non vi trovi più luogo l'amor profano del Mondo, ed una buona, e santa morte.

Pater noster, etc. Secreto.

v. Et ne nos inducas in tentationem.

R. Sed libera nos a malo. Sette Ave Maria.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui Sancto:

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen.

Sancta Mater, istud agas, Cordis tui fige plagas Cordi meo valide.

SET-

#### 44

#### SETTIMO DOLORE.

Compatisco, o Santa Madre addolorata, quella inconsolabile amarezza, che provaste nel riporre il vostro morto Figlio Gesù nella Sua sepoltura, fino adaccomodarvelo con le vostre mani. Rimaneste allora, o mia piagnente Signora, sepolta con tutta l'anima, ove giaceva sepolto il Gorpo del vostro Figliuolo. E vi priego per tanti martiri del vostro cuore ad impetrarmi, per i meriti de'vostri sette Dolori, in vitail perdono delle colpe, in morte la protezione della vostra presenza, dopo morte la Gloria del Paradiso.

Pater noster, etc. Secreto.

v. Et ne nos inducas intentationem.

R. Sed libera nos a malo.

Sette Ave Maria.

Gloria Patri, et Filio, \* et Spiritui Sancto:

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, \* et in saecula saeculorum. Amen. Sancta Mater, istud agas,

Cordis tui fige plagas. Cordi meo valide.



#### Antiphona .

Muam ipsius animam (ait ad Mariam Simeen ) doloris gladius pertransibit. V. Ora pro nobis, Virgo dolorosissima.

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi .

Oremus .

Eus, in cujus passione, secundum Simecnis prophetiam, dulcissimam animanı gloricsae Virginis, et Matris Mariae doloris gladius pertransivit, concede prepitius, ut, qui transfixionem Ejus, et passionem venerando recolimus, gloricsis meritis, et precibus cmnium Sanctorum Cruci fideliter adstantium intercedentibus, passionis tuae effectum felicem consequamur. Qui vivis, et regnas per omnia saecula saeculorum . Amen .

Si dicano tre Ave Maria ad onore delle lagrime, che la Vergine sparse nella pas-

sione del suo Figliuolo.

Si potranno dire tre Gloria Patri alla SS. Trinità, ringraziandola della gran virtù, e costanza, che diede al Cuore di Maria in soffrire tanti dolori nella Vita, Passione, e Morte del suo Figliuolo. PLAN-

# PLANCTUS

# M A R I Æ

CTabat Mater dolorosa Juxta Crucem lacrimosa, Dum pendebat Filius. Cujus animam gementem, Contristatam, et dolentem, Pertransivit gladius. O quam tristis, et afflicta Fuit illa benedicta Mater Unigeniti! Quae moerebat, et dolebat Pia Mater, dum videbat Nati poenas inclyti. Quis est homo, qui non fleret. Matrem Christi si videret In tanto supplicio? Quis non posset contristari, Christi Matrem contemplari Dolentem cum Filio? Pro peccatis suae gentis Vidit Jesum in tormentis,

Et flagellis subditum. Vidit suum dulcem Natum Moriendo desolatum, Dum emisit spiritum. Eja, Mater, fons amoris, Me sentire vim doloris Fac. ut tecum lugeam. Fac, ut ardeat cer meum In amando Christum Deum, Ut sibi complaceam. Sancta Mater, istud agas, Crucifixi fige plagas, Cordi meo valide. Tui Nati vulnerati, Tam dignati pro me pati, Poenas mecum divide. Fac, me tecum pie flere, Crucifixo condolere, Donec ego vixero. Juxta Crucem tecum stare, Et me tibi sociare In planetu desidero. Virgo Virginum praeclara, Mihi jam non sis amara, Fac me tecum plangere. Fac , ut portem Christi mortem , Passionis fac consortem,

Et plagas recolere.
Fac me plagis vulnerari,
Fac me Gruce inebriari,
Et cruore Filii
Flammis ne urar succensus,

Per te, Virgo, sim defensus In die Judicii.

Christe, cum sit hinc exire,
Da per Matrem me venire
Ad palmam victoriae.

Quando corpus morietur,
Fac, ut animae donetur
Paradisi gloria. Amen.

V. Tuam ipsius animam doloris gladius pertransivit.

R. Ut revelentur ex multis cordibus cogitationes

Oremus.

INterveniat pro nobis, quaesumus, Domine Jesu Christe, nunc, et in hora mortis nostrae apud tuam clementiam Beata Virgo Maria Mater tua, cujus sacratissimam animam in hora tuae Passionis doloris gladius pertransivit. Per te, Jesu Christe Salvator Mundi, qui cum Patre et Spiritu Sancto

vivis, et regnas Deus in saecula saeculorum. R. Amen.

### H Y M N U S

DE SEPTEM DOLORIBUS

BEATISSIMÆ VIRGINIS

## MARIE.

D O L O R I

A Ve, dulcis Mater Christi, and Quae cor tuum gladio and a sand a

Ave Maria .

D DO-

#### , DOLOR II.

Ave, dufeis Marer Christical
Ave, dufeis Marer Christical
Quae prae Regis furia,
Saevientis caedempisti,
Fugis exsul patria.
O Regina Beatorum,
Nostri spes exilii,
Fac, infractus vi malorum,
Fiam consors Fulii.

Ave Maria.

#### DOLOR III.

A Ve, dulcis Mater Christi,
Natum lugens inclytum.
O quem tristis quaesivisti
Triduo jam perditum.
Cujus memor o doloris,
Christum fac inveniam:
Et inventum per amoris
Nexum semper tenéam.

Ave Maria :

#### D: 0 L (O R) IV.

Ve, dulcis Mater Christi, 54 A Quae dilectum Filium Capi, caeli flens vidistin participation Manibus crudelium O per poenas Patientis Nobis sit impunitas! Per amorem Condolentis ... The profits Matris, crescat caritas.

with the

Ave Maria.

### DOLOROV.

Ve , dulcis Mater Ohristi, 50 A Quae sub Grucis, arbore Gemens, Naturn morte trieti . 2:01 114 Vides, heu! succumbere. w which O per ensem hunen Dologis, at state of all Qui tune scidit Animami, lit 2000 Fac me firmer-wisnamoris outnos monino Mortis ad victoriam iniv on santa Deprum sorte Ferrina

455 38.55

Aye Marie.

Do-

20

52 HYMN. SEPT. DOLORUM B. M. Y.

#### DOLOR VI.

A Ve, dulcis Mater Christi,
Quae de Cruce mortuum
Ulnis Natum suscepisti,
Madens unda fletuum.
Eja praestet vis doloris,
Mater plena Gratiae,
Ut supremis server horis
Gremio Clementiae.

Ave Maria.

#### DOLOR VII.

A Ve, dulcis Mater Christi,
Quae sepulcro conditum
Plangis Natum, heu! quam tristi
Mente volvens ambitum.
In virtute tot dolorum,
Quos tulisti fortiter,
Omnem contra vim malorum
Stare nos viriliter,
Demum sorte Beatorum
Fac gaudere jugiter.

Ave Maria .

#### DIVOTA SUPPLICA

'Alla B. Vergine de Sette Dolori.

Gloriosissima Vergine Maria, piangente Genitrice dell'umanato Verbo, gran Regina de' Martiri, e vera Madre de' Dolori, alla vostra efficace Protezione umilmente ricorre l'afflitta anima mia, per rinvenire col mezzo delle Vostre lagrime, nell' intrigato laberinto delle colpe il vero sentiero della penitenza, nelle mortali ferite delle scelleratezze il vitale balsamo della Divina Grazia, e nel tempestoso pelago de' vizi il sicuro porto del Paradiso. Senza la fida scorta. de' Vostri Dolori, e privo dell' ajuto delle Vostre lagrime, nè so, nè posso rimettermi nella strada della salute, e saldar le cicatrici de' peccati. So, che per aver con tante scelleratezze offesa la bonta di un Dio, mi sono renduto indegno di perdono: che per aver con le mie colpe così crudelmente crocifisso il vostro Figliuolo, ho spalancato a miei danni l'Inferno: e che i miei peccati hanno posto. con la loro gravezza, nelle mani della Misericordia i flagelli della Giustizia. Lo conosco sì, lo confesso: nulladimeno, in virtù di quelle incessanti lagrime, che sotto la Croce del vostro, diletto, Unigenito, più che per la sua acerba Passione, versaste in ranta abbondanza a beneficio de' Peccatori, ho ferma speranza, che ini sarà conceduto il perdono de peccati: sarà cancellata la sentenza dell'eterna mia dannazione: ed in vece de' flagelli della Divina Giustizia, sperimenterò i benigni effetti della Divina Misericordia. Se m' ingannarono per lo passato le colpe, perchè mi allettarono con le vane promesse di contenti, e di gioje; eccomi ora, che mi sono dell' inganno avveduto, totalmente determinato, e disposto a detestarle di tutto cuore, e sommergerle per sempre nell'amaro pianto di un vero pentimento. Il mio pianto però, e'l mio pentimento, se bene, afflitta Maria, siano effetto di cuor contrito, non sono adogni modo, nè esser possono di efficacia alcuna, se non saranno avvalorati da' vostri Dolori, ed accompagnati dalle vostre lagrime. Queste sole, o gran Regina de' Martiri; sono valevoli a render meritevole il mio pianto, e spegnere il fucco del giusto sdegno di Dio. Le vestre sole lagrime sono sufficienti a farmi mutar vita, superar tutte le passieni.

sioni, e farmi fruttuosamente con voi piangere il vostro Figlio, il mio Dio. Piangete adunque, Vergine Addolorata, piangete, ma piangete per me; perchè in questo modo son sicuro, che restera del tutto infranta la durezza del mio cuore, sommerso l'empio mostro del peccato, e produrrà l'arida terra di quest' anima odorose frutta di eterna Vita. Amen.

Orazione alla SS. Vergine Addolorata, per ottenere il dolore de peccati.

O Santissima Vergine, Madre di Dio, Regina de' Dolori, non posso non compatirvi in vedervi tanto addolorata nel Cuore, per la cruda carneficina, che osservaste nel Gorpo del vostro Santissimo Figlio, fatta dalle barbare mani de' Giudei; ma nel tempo stesso non posso non odiare somamente i miei peccati, che sono stati veri Carnefici, che han martirizzato e il Corpo innocentissimo del vostro Figlio, e il Cuore amabilissimo di voi Sua Madre. Ma poichè sono stato io la cagione vera de' vostri Dolori con le mie colpe, vorrei esserviancora motivo di sollievo col piange-

D 4

amaramente, e cancellare il mio fallo. Deh, Vergine Addolorata, Voi potete intenerir la durezza di questo mio cuore, col farmi parte di quell' interno rammarico, che provaste nel petto. Vorrei tanto piangere ogni mio commesso errore, che tutti vorrei cancellarli con le mie lagrime. Per quanto io li pianga, e li detesti in tutta la vita, mai li piangerò, e detesterò a bastanza, perchè han tolto con tanto Vostro dolore dal Mondo l' Autor della Vita. Ottenetemi Voi per tanto, o gran Madre Addolorata, dal Vostro Figlio, e vero, e continuo dolore ein vita, ed in morte, di tuta' i miei falli. Non merito io un tanto favore: ma lo meritano quelle agonie, che tolleraste per amor mio nella dolorosissima Passione del vostro Figlio. In riguardo di esse vi supplico ad ottenermi la grazia dal Vostro benedetto Figlio di poterlo insiem con voi lodare e godere per tutt' i Secoli. Così sia.





# O R A Z I O N 17

PER LE FESTIVITA' DELLA B. VERGINE

#### CONCEZIONE

Maria tutta pura, tutta bella, e tra le Creature tutte Primogenita figlia di Dio, adorna di ogni virtù e bellezza più che la Rosa di Gerico, e l'immortale Cipresso di Sion! O Vergine sempre Immacolata ed intatta: Specchio senza ombra di macchia alcuna: Creatura da Dio prediletta, e posseduta fin dal principio delle Tue vie, quando coll'invitto Tuo piede schiacciasti il maligno capo del serpente Infernale! O città, ed abitazione di Diovivente, quante lodi, e glorie non hanno di Te dette i Profeti? I Tuoi fondamenti sono stati piantati sopra le più alte Cime della Santità: e le tue prime porte d'ingresso a questa vita furono a Dio più care de' più riposti Tabernacoli di Giacobbe. Deh, Signora gloriosissima, fa sì colle Tue preghiere, che lo Spirito del Signore si degni mondare i nostri Cuori di ogni macchia, e contagion di peccatcie che adorni delle Sue Sante Virtù le anime nostre, e le faccia degne di abitare negli atri eterni di Dio. Amen. Ave Maria etc. Gloria Patri etc.

A tua Natività, o Vergine SS., e glo-I riosissima Madre di Dio, ha apportata la sespirata allegrezza all' universo Mondo . Come la Stella del Mare, che apparisce dopo la tempesta, è di conforto agli stanchi Nocchieri, e promette ad essi la calma vicina: come l'Aurora del mattino è fine della tetra notte, e principio del nuovo giorno; così la Tua Natività è stata a noi fine di affanno e di tenebre, e principio di luce e di consolazione; avendoci fatto veder vicino il vero Sol di Giustizia, Cristo Signor nostro. Per Tua opera, o SS. Madre, il pianto della prima nostra Progenitrice Eva ci è tornato in giubilo: e noi infelici Figli di Adamo, abbiam finalmente veduto il Liberatore, che rimettendoci nell'antica Grazia, ci ha innalzati a nuová vita, e speranza. O nostra Signora, porta del Cielo, e adito di nostra riconciliazione, ti preghiamo impetrarci dal Tuo Divino Figliuolo, e nostro Redentor Gesù Cristo, che possiamo rinascere a nuova vita di grazia, e perseverare fino alla morte nel Suo santo servizio. Amen.

Aye Maria, etc. Gloria Patri etc.



.





# PRESENTAZIONE.

Vergine SS., che questa sola grazia chiedesti a Dio, e questa felicemente 'ottenesti, di abitar sempre nella casa del Tuo Signore: ed ancor pargoletta corresti ad offerirti, e presentarti al Tempio qual Sua fedelissima Ancella: O Vergine prudentissima, che prima di tutte le Donne, e senza esempio consecrasti a Dio da' primi giorni della Tua benedetta vita la Tua Verginità, e la conservasti sempre purissima e nel corpo, e nell'anima: O Regina delle Vergini, che meritasti divenir Tempio vivo del lo Spirito Santo, il quale, innamorato delle Tue più ammirabili ed eccelse virtù, in Te fece perpetua dimora, e la Sua più eletta e incomparabil delizia; deh, nostra carissima e pietosissima Signora, accorri col Tuo soccorso a proteggerci, e ricoverarci sotto il Tuo sacratissimo manto: e chi di noi non può vantare l'Angelica Stola di Verginità, fa che almeno serbi inviolata ed intatta la veste nuziale, finchè meriti di essere da Te presentato al cospetto del Tuo Divino Figlio,e nostro Signor Gesù Cristo, che lo accolga, e riceva al Suo celeste Convito. Amen. Ave Maria etc. Gloria Patri etc.

AN-

#### ANNUNZIAZIONE.

Dio ti salvi, Maria, piena di grazia, il Signore è teco: è benedetta șei Tu fra le Donne. Tutto ciò, che la Natura non mai vide, la ragione non potè intendere, adoròla Terra, ammirò il Cielo, e solamente la fede ascoltò da' Profeti, sospirò per tanti Secoli, tutto ciò a Te annunzia, o Sacratissima Madre, l' Arcangelo di Dio Gabriele . Il Verbo Éterno , l' Unigenito del Padre, in Te, che ti sei protestata Sua Ancella , è già, per virtù dello Spirito Santo, divenuto tuo Figlio. Tu sei la Nube feconda, dalla quale pioverà il Giusto nel Mondo. Tu sei la Terra vergine e benedetta, donde ger moglierà il Salvadore . Deh , Madre di Dio, onore e gloria dell' uman Genere, tanto da Te sublimato, che il suo Creatore non isdegne di farsi Tua Creatura; deh! accogli le umili nostre preghiere, e fa sì, che colla castità del corpo, coll' umiltà del cuore, coll' integrità della fede, e con ogni altra buona opera, possiamo concepire in noi la Grazia del Tuo Divino Figliuolo, e conservarla, ed accrescerla per tutti i giorni di nostra vita. Amen .

Ave Maria etc. Gloria Patri etc.



n ----- y Garyl







----

## VISITAZIONE.

Uanto sono mai belli i Tuoi passi, o Madre di Dio! Quante virtù spuntano dovunque muovi le benedette Tue piante! Quanta modestia e grazia spirano intorno i Tuoi occhi purissimi! Ride il Gielo, e la Terra si allegra al Tuo santo apparire . L' umiltà , che ti rese quella beatissima Creatura, adorata e celebrata da tutte le Generazioni, ora ti guida a visitar la Tua santa Cognata, fatta madre del Precursor di Tuo Figlio. Così la Madre del Signore va a trovar la Madre del di Lui Servo : e col benedetto frutto del Suo Ventre Gesù va a santificare il Bambino, Profeta dell' Altissimo, che esulta nell' utero della vecchia Sua Genitrice, facendosi incontro a un si gran Mistero. Deh! pietosissima, e graziosissima Madre, concedi anche a me grazia, che quando il Signore mi chiamerà da questa vita, sia fatto degno di una Tua visita; la quale dissipando al suo lume le tenebre e l'ombra della morte, innalzi l'anima mia a magnificare il Signore, e faccia esultare il mio Spirito nel mio Dio! Amen.

Ave Maria etc. Gloria Patri etc.

## PURIFICA ZIONE:

E Donde mai in Te ombra di macchia, di cui debba esser purificata, o altissima, ed umilissima più di ogni Creatura, Maria? Tu Madre del Divin Verbo, Tu Sacrario dello Spirito Santo, Tu il più caro oggetto di tutte le compiacenze del Tuo Signore. La Tua Verginale, e Divina fecone dità non è soggetta alla Legge delle altre Madri terrene; ma la Tua Umiltà somma, e l'immenso Tuo desiderio per l'osservanza della santa Legge di Dio oggi ti mena nel Tempio a purificarti fra le altre Donne: e un giorno ti sublimerà sopra tutte le Creature lassu nel Tempio Celeste, e ti farà risplendere come Sole fra le altre Stelle. Deh! purissima e modestissima Madre, impetrami grazia dal Tuo benedetto Figlio, che io presto mi purifichi di ogni mia macchia e difetto; e non sia dimesso da questa vita, prima che i miei: occhi non vedano il Mistero di salute, degnandosi a me venire il Sagramentato Signore, ch'è Lume di rivelazione alle Sue Genti, e di gloria al Suo eletto Popolo d'Israele . Amen. Ave Maria etc. Gloria Patri etc.





Ī.



n i i sangit

#### ASSUNZIONE.

Regina dell' Universo, o gran Madre di Dio Maria, assunta sopra tutte le Angeliche Gerarchie, e rivestita di Sole, coronata di Stelle, ed altamente assisa vicino al Re della Gloria Tuo Figliuolo, e nostro Signor Gesù Cristo; io ti saluto, e ti adoro in nome di tutte le Creature : e in Tuo nome, e di tutte le Creature adoro, e ringrazio la SS. Trinità delle tre gloriose Corone, di cui ti ha fregiata, di Sua carissima Figlia, di elettissima Madre, e di amatissima Sposa. O somma, e pietosissima Regina, volgi da tanta Tua altezza quei misericordiosi occhi Tuoi verso questa Valle di lagrime, dove noi Tuoi Figli gemiame, e combattiamo, assaliti da' Tuoi Nemici.O vita, dolcezza, e speranza nostra, impetraci da Dio Grazia, di vincerli sotto il Tuo vittoriorissimo Neme; acciochè dopo finito il combattimento di questo Mondo, possiamo salire trionfanti in Cielo, a contemplar da vicino e svelatamente la Tua incomparabile Gloria, e cantar eternamente Inni di Grazie, e di Lode a Dio Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, che tanto si sono compiaciuti di sublimarti. Amen. Ave etc. Gl. etc. OR A.

#### ORAZIONE

## ALLA SS. TRINITA'.

Pater, Ave, e Gloria.

TO vi adoro, o Eterno Padre, con tutta la Corte Celeste per mio Dio, e Signore, e infinitamente vi ringrazio da parte della Beatissima Vergine, Vostra dilettissima Figliuola, di ogni grazia, e favore: e specialmente di quella Potenza, colla quale la sublimaste assunta in Cielo.

## Pater , Ave , e Gloria .

IO vi adoro, o Eterno Figliuolo, con tutta la Corte Celeste per mio Dio, Signore, e Redentore, e infinitamente vi ringrazio da parte della Beatissima Vergine, vostra dilettissima Madre, di ogni grazia, e favore, specialmente di quella somma Sapienza; di che l'illustraste assunta in Cielo.

## Pater , Ave , e Gloria .

I O vi adoro, o Santissimo Spirito Para-clito, per mio Dio e Signore, e infinitamente vi ringrazio con tutta la Corte Celeste, a nome della Beatissima Vergine. Vostra amatissima Sposa, di ogni grazia e favore, specialmente di quella perfettissima e Divina Carità, con la quale le accendeste il suo Santissimo e purissimo Guere nell' atto della sua gloriosissima Assunzione in Cielo: ed umilmente vi supplico farmi grazia della remissione de' miei gravissimi peccati dal primo istante, che potoi peccare, fino a quest' ora presente; dolendomi infinitamente, con proponimento di ricevere più tosto la morte, che mai più offendere la Vostra Divina Maestà: e per gli altissimi meriti, e l'efficacissima protezione della Vostra amatissima Sposa, vi supplico a concedere a me N. N. il preziosissimo dono della Grazia Vostra, e'l Divino Amore, col concedermi quei lumi, e particolari ajuti, pe'quali l'eterna Provvidenza Vostra ha predeterminato di volermi salvare, e a Se condurre.

 $\mathbf{E}$ 

## E poi si dica la seguente Orazione:

Sancta Maria, et omnes Sancti, et Sanctae Dei intercedant pro nobis ad Dominum, ut nos mereamurab eo adjuvari, et salvari, qui vivit, et regnat in saecula saeculorum. Amen.

## Alla medesima B. Vergine.

I O vi adoro, Vergine Santissima, Regina de' Gieli, Signora, e Padrona dell' Universo, come Figliuola dell' Eterno Padre. Madre del Suo dilettissimo Figliuolo, e Sposa graziosissima dello Spirito Santo: e prostrato a' Piedi della Vostra gran Maestà, con ogni maggiore umiltà vi supplico per quella Divina Carità, di che foste infiammata assunta in Cielo, farmi tanta grazia e misericordia di ricevermi sorto la Vostra sicurissima e fedelissima Protezione, e scrivermi .nel numero di quegli avventurati peccatori, che portate scolpiti nel Vostro Verginal Petto. Degnatevi, Madre e Signora mia clementissima, di ricevere questo misero ed impuro cuore: pigliate la memoria, la volontà, e tutte le altre potenze

tenze, e sensi interni, ed esterni: accettate gli occhi, le orecchie, la bocca, le mani, e i piedi: reggeteli conforme al bene placito del Vesro Figlivolo, intendendo ad ogni movimento di essi dargli gloria in-

finita.

E per quella Sapienza, di che v'illustrò il Vostro dilettissimo Figlinolo, vi priego, e supplico ad ottenermi lume, e chiarezza per conoscere bene me stesso, i miei peccati, il mio niente, singolarmente l'origine di essi, che sono gli affetti dell'anima, e le cancupiscenze della carne, per poterle odiare, e scacciare da me; e di più lume per conoscere le insidie del nemico Infernale; e i suoi assalti occulti, e manifesti. Specialmente, mia pietosissima Madre, per la Potenza, che vi comunicò l'Eterno Padre, vi supplico della grazia N. N.

## E si dice tre volte .

VIrgo singularis, Inter omnes miris, Nos culpis solutos Mites fac, et castos,

E 2

Ore-

#### Oremus .

RAmulorum tuorum, quaesumus, Domine, delictis ignosce, ut qui tibi placere de actibus nostris non valemus, Genitricis Filii Tui Domini nostri intercessione salvemur. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

Benedicat, et custodiat nos Omnipotens, et Misericors Dominus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, Amen.





#### ORAZIONE

In lode della Beatissima Vergine, conceputa senza peccato originale, con Indulgenze.

Ave, Sanctissima Maria, Mater Dei, Regina Coeli, Porta Paradisi, Domina: Mundi. Tues singularis Virgo Purissima, concepta sine peccato originali, et ideo Immaculatissima. Tu sine macula concepisti Jesum Salvatorem. Tu fuisti purissima ante partum, in partu, et post partum inviolata et illibata, fac me Tuis sanctis precibus pure, pie, et sancte vivere: et ora pro nobis Jesum Fillum Tuum dilectum, et post mortem me suscipe, et ab omnibus malis mentis, et corporis libera me, et alios fac me liberare, opera misericordiae acquirere, et in Gloria Paradisi in aeternum Tecum gaudere. Amen.

Ex Hyppolito Marraccio in Pontif. Marian. cap. 76.

E 3

Altra

## Altra Orazione con Indulgenza .

#### ANTIPHONA.

HEC est Virga, in qua nec nodus criginalis, mec contex actualis oulpae fuit.

y. In Conceptione Tua, Virgo, Imma-

R. Oraspro noble Patrem, cujus Filium peperisti.

#### Oremus .

Deus, qui per Immaculatam Virginis Cenceptionem dignum Filio Tuo:habitaculum praeparasti, quaesumus, ut qui ex morte Filii Tui praevisa camab omni labe praeservasti, nosquieque mundos, eius intercessione, adstepétvenire concedas. Per cumdem Christum, etc.

Per chi dirà la seguente Orazione vi è Indulgenza Plenaria.

IL Ciel ti salvi, o Vergine Sovrana, Stella del Sol più chiara. Di Dio Madre pietosa, Del mel più dolce, e rara, Rubiconda più, che Rosa, Candida più, che Giglio: Ogni virtù t'infiora, Ogni Santo ti onora Nel Ciel la più sublime. Così sia.

Pater, Ave, e Gloria.

Chi dirà la seguente Orazione libera un' Anima dal Purgatorio.

Deus, qui nobis in sancta Sindone, qua Corpus tuum Sacratissimum de Cruce depositum, a Joseph involutum fuit, Passionis tuae vestigia reliquisti, concede propitius, ut per Mortem, et Sepulturam Tuamad Resurrectionis Gloriam perducamur. Qui vivis, et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saccula sacculorum. Amen.

Salvator Mundi, salva nos propter ma-

gnam Misericordiam tuam .:

Mater Salvatoris, ora pro nobis peccatoribus.

Pater, Ave, Gloria al Sacro Cuor di Gesù, e di Maria Addolorata.

#### Altra Orazione con Indulgenze.

SIgnor mio Gesù Cristo, Padre dolcissimo, per amor di quell' allegrezza, che la Vostra dilettissima Madre ebbe in quell' ora, quando le appariste nel giorno sacratissimo della Pasqua, e per quell' allegrezza quando Ella vi vide glorificato con chiarezza della Divinità, vi priego vi degniate illuminarmi col dono dello Spirito Santo, acciò possa io adempire la Vostra volontà in tutt' i giorni della mia vita, Voi che vivete, e regnate ne' Secoli de' Secoli. Amen.

Pater , Ave , Gloria .

## MODO DI PRATICARE

# LA VIA CRUCIS.

Nginocchiati avanti l'Altare maggiore, bacjando la terra, opure profondamente inchinandoti, e adorando la S. Groce, dirai-

Aloramus te, Christe, et benedicimus zibi. Quia per Sanctam Crucem tuam redemisti Mundum.

## OREMUS.

R Espice, quaesumus, Domine, super hanc Familiam tuan; pro qua Dominus noster Jesus Christus non dubitavit manibus tradi nocentium, et Crucis subire tormentum. Qui tecum etc.

Dipoi, detestando ogni tua colpa, farai protesta di guadagna re tanto per te, quanto per le Anime del Purgatorio, tutte le Indulgenze possibili, che mediante tal' opera divota si posson guadagnare, dicendo la seguente Orazione.

Cle-

CLementissimo mio Gesù, infinitamen-te buono, e misericordioso, eccomi prostrato a' Vostri Santissimi Piedi tutto delente, e compunto per aver rante volte of-feso Voi mio Sommo Bene. Deh, Gesh mio amabilissimo, et mpungetemi il cuere, ed in riflettere alle Vostre pene fatemistruggere in lagrime di compunzione, mentre risolutissimo di mutar vita, vi offerisco questo Santo viaggio in onore di quel delorosissimo, che Voi faceste per me indegnissimo peccatore; intendendo di ricevere leSante Indulgenze, concesse da Sommi Pontefici, applicandene una per me, e le altre per le Anime plù tisognese del Purgatorio, siccome intendo altresì di pregare secondo tutti quei fini , e motivi , pe' quali fu .concesso un si gran tesoro: supplicandovi umilmente a far si, che mi sia giovevole per ottenere la Vostra Misericordia in questa vita, e la Gloria eterna nell'altra.

Miserere mei Deus etc. fino alla I. Sta-zione.

Teca

Eco vorrei, Signore, Oggi portar la Croce, Nella Tua doglia atroce Io ti vorrei seguir . Ma troppo infermo, e lasse Donami Tu coraggio, Acciò nel mio viaggio, Non m'abbia da smarrir. Tu col prezioso Sangue Vammi segnando i passi, Ch' io laverò quei sassi Con il mio lagrimar. Nè temerò smarrirmi Pel monte del dolore, Quando il tuo santo amore M' insegni a camminar .

Gesù, Gesù mio Bene, Stampatemi nel cor le Vostre pene.

E cost si ripeterà in ogni Stazione

# STAZIONE I.

Gesù condannato a morte.

Se il mio Signor diletto A morte hai condannato, Spiegami almen, Pilato, Qual fosse il suo fallir.

Che se poi l'Innocenza

Da te un Error si appella,

Per colpa cosi bella Potessi anch' io morir,

Gesù, Gesù, ec.

Stabat Mater dolorosa
Juxta Crucem lacrimosa
Dum pendebat Filius.

V. Adoramus te Christe, etc. R. Quia per Sanctam Crucem, etc.

IN questa prima Stazione si rappresenta la Casa, e l'Pretorio di Pilato, dove il nostrobuon Gesù, coronato di pungentissime Spine, e tutto grondante di sangue ricevè l'iniqua sentenza di morte.

Considera l'ammirabile sommissione dell' innocente Signore, in ricevere così iniqua Sentenza di morte, acciò tu reo, e peccatore ricevessi la vita: e sappi, che i tuoi peccati furono i falsi Testimoni, che la soscrissero, e la tua ostinazione indusse quell'empio Giudice a proferirla. Rivolgiti, se così è, verso l'amoroso tuo Dio, e più colle lagrime del Cuore, che coll'espres-

sione della Lingua, digli così;

Ahimè, caro Gesù mio, che amore svisceratissimo è mai il Vostro? Dunque, per una creatura sì indegna soffrir prigione, catene, eflagelli, fino, ad esser sentenziato a sì vituperosa morte? ah! che tanto basta per ferirmi il cuore, e farmi struggere in lacrime, con detestare tanti miei maledetti peccati, che ne fureno la cagione; sì, che li abbomino, e li piango amaramente, e per tutta questa strada doloresa anderò piangendo, sospirando, e replicando: Gesù mio miscricordia, Gesu mio, miscricordia.

Pater , Ave e Gloria :

Miserere nostri, Domine, miserere nostri.

#### STAZIONE II.

Gesù caricato della Croce .

So, che del suo supplizio, Appare Reo chi I porta, So, che la pena è scorta Del già commesso error. Ma se Gesù si vede Di Croce caricato, Paga l'altrui peccato Il Suo immenso Amor.

Gesù, Gesù, ec.

Cujus animam gementem, Contristatam, et dolentem, Pertransivit gladius.

V. Adoramus te, Christe, etc. R. Quia per Sanctam Crucem, etc.

Uesta seconda Stazione rappresenta il luogo, dove l'amatissimo Gesù da crudeli Ministri fu caricato del pesantissimo legno della Croce.

Considera, come il benignissimoGesù tutto bagnato di sangue, e pieno di dolori, si abbraccia colla santa Croce, ed oh! con qual mansuetudine soffre le percesse, ed insulti di quelle scellerate Turbe, quando tu, impaziente, fuggi a più potere la Croce della vera penitenza! e non sai, o meschino, che senza Croce in Gielo non si entra? Piangi pure la tua cecità, con cui finora hai abborrito il patire, e rivolto al tuo

Signore digli, sospirando, così:

A me, e non a Voi, caro Gesù mio, si deve codesta Croce. Ahl pesautissima Croee, che fu fabbricata da tanti miei gravissimi peccati! Deh, caro Salvatore, datemi forza di abbracciar tutte le Croci, che meritano le mie gravissime colpe; affinchè in sì breve tempo di vita, avendo la sorte di vivere abbracciato con la Santa Croce, muoja in Croce, e per mezzo della Croce arrivi finalmente a godere di Voi nel Santo Paradiso.

Pater , Ave , Gloria .

Misercre nostri , Domine , miserere nostri.

#### STAZIONE III.

Gesù cade la prima volta sotto la Croce.

Chi porta in pugno il Mondo A terra è già caduto, Nè gli si porge ajuto: O Ciel, che crudeltà! Se cade l'uomo ingrato. Tosto Gesù il conforta, Ed è per Gesù morta Al mondo ogni pietà!

Gesù, Gesù, ec.

O quam tristis, et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!

🔖 Adoramus te, Christe, etc. R. Quia per Sanctam Crucem, etc.

IN questa terza Stazione si rappresenta la prima caduta di Gesù sotto la Croce. Considera come l'afflittissimo Gesù indebolito pel continuo spargimento di sangue, e spinto da quei Ministri di Satanasso, cadde la prima volta per terra. Ahimè! che que'sacrileghi tutti infieriti gli si rovesciafe.

rono sopra, percuotendolo con pugni, con calci, con ischiassi; e pure il pazientissimo Gesù non apre bocca, sossire, e tace! quando tu ne' tuoi leggerissimi travagli sei così impaziente, che subito maledici, ti lamenti, e forse ancora temerariamente bestemmi: come non ti cuopre il volto un vergognoso rossore? Almeno pentito della tua impazienza, e superbia, priega il tuo afflitto Signore così:

Amatissimo Redentore, ecco a' Vostri piedi il peccatore più perduto di quanti ne vivono sulla terra; oh quante cadute! oh quante volte son precipitato in un abisso d' iniquirà! Deh! porgetemi la Vostra santa Mano per rialzarmi, e concedetemi una grazia efficace di non ricadere mai più; affinchè, portando volentieri la Croce di qualsivoglia travaglio, vada libero in vita dalle cadute mortali, e mi assicuri in morte l'affare importantissimo dell'eterna Salute.

Pater , Ave , Gloria .

Miserere nostri, Domine, miserere nostri.

## STAZIONE IV...

Gesù incontra la sua afflittissima Madre.

Sento l'amaro pianto
Della dolente Madre,
Che gira tra le Squadre
In traccia del suo Ben.
Sento l'amato Figlio',
Che dice: Madre, addio;
Più fier del Dolor mio
Il Tuo mi passa il Sen.

Gesù, Gesù, ec.

Quae moerebat, et dolebat, Pia Mater, dum videbat Nati poenas inclyti.

★. Adoramus te, Christe, etc.
 R. Quia per Sanctam Crucem, etc.

N questa quarta Stazione si rappresenta il luogo, dove l'appassionato Gesù s' incontrò colla Sua affittissima Madre.

Ahi! che dolore trapassò il Cuore a Gesù! Ahi! che spasimo ferì il cuore a Maria, allor che s'incontrarono in questo Santo Luogo! E non senti, come spasimanti per la gran pena, di te amorosamente si la-F 2 gnagnano? O Anima ingrata! che ti abbiam fatto Noi, onde con tanta crudeltà tormenti le nostre viscere? Che mal ti ha fatto il mic Gesu? dice la dolente Madre. Che mal ti ha fatto questa mia povera Madre? dice l'appassionato Gesù. Deh! lascia il peccato, ch'è l'unica cagione delle nostre pene. E tu che rispondi a si giusti lamenti? ah indurito! colle lagrime devi rispondere, e però sospirando, e piangendo digli così.

O Divin Figlio di Maria, o SS. Madre del mio Gesù, amendue offesi dal mio scorretto vivere, eccomi prostrato a' Vostri santissimi Piedi, e rivoltoa Voi, amabilissimo mio Gesù, vi dirò cento e mille volte: Gesù mio, misericordia, Gesù mio, misericordia; perdonate, caro Gesù, allo schiavo più meschino della Vostra Madre: rivolto a Voi, o gran Vergine, dirò colle lagrime agli occhi: Misericordia, o Maria Nantissima, misericordia, perdonate al servo più iniquo del vostro figlio; e fate, che per mezzo Vostro lo trovi pietà nel tremendo Giudizio.

Pater , Ave , e Gloria :

Miserere nostri, Domine, miserere nostri

#### STAZIONE V.

Gesù ajutato dal Cireneo.

Sì, di Tue crude pene Son io, Signore, il reo, Non deve il Cireneo La Croce Tua portar. S' io sol potei per tutti Di Croce caricarti, Potrò in ajutarti Per uno sol bastar.

Gesù, Gesû, ec.

Quis est homo, qui non fleret, Christi Matrem si videret In tanto supplicio?

V. Adoramus te, Christe etc. R. Quia per sanctam Crucem, etc.

IN questa quinta Stazione si rappresenta il luogo, dove il Cireneo fu forzato ad indessarsi la Croce di Gesu.

Considera, che tu sei quel Cireneo, che porti la Croce di Cristo, o per apparenza, o per forza, perchè sei troppo attaccato a' comodi transitori di questo Mondo; ah! non sia mai, che termini la tua vita con sì gran

languore di spirito, e tiepidezza; ma spinto da un santo fervore solleva il tuo Signore da sì gran peso, abbracciando di buon cuore tutti que' travagli, che ti vengono dalla mano Divina, con protesta di volerli soffrire con pazienza, con allegrezza, anzi con rendimento di grazie al tuo Dio, che

pregherai così :

O amatissimo Gesu mio, vi ringrazio delle tante, e sì belle occasioni, che mi date di patire per Voi, e di meritare per me. Deh! fate, mio Dio, che soffrendo pazientemente ciò, che ha apparenza di male in questa vita, faccia acquisto de' beni eterni nell'altra: se non altro, ricevete l'offerta che vi faccio di questo mio povero cuore; acciò sino all'ultimo respiro pianga con Voi, per venire poi a regnare con esso Voi. Amen.

Pater , Ave , e Gloria .

Miscrere nostri , Domine, miserere nostri .

#### STAZIONE VI.

Gesù è asciugato dalla Veroniça.

Si vago è il Vostro affanno, Bel volto del mio Bene, Che quasi in Voi diviene Amabile il delor. In Cielo che farete, Se in rozzo velo impresso, Da tante pene oppresso, Innamorate ancor?

Gesù, Gesù, ec.

Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
Dolentem cum Filio?

🔖. Adoramus te , Christé ,etc R. Quia per Sanctam Crucem , etc.

Uesta sesta Stazione rappresenta il luogo, dove la pietà della Veronica rasciugò con un panno il Sagratissimo Volto di Gesù.

Considera in quel udario l'estenuato sembiante del tuo Gesù, e spinto dall'amore formane un espressivo ritratto nel tuo Cuore, e proponi fermamente di non cancellarlo giammai dalla tua memoria. O tè felice, se con Gesù scolpito nel cuore viverai! o te più che fortunato, se con Gesù scolpito nel cuore morirai! e per essere meritevole di un tanto bene, prega il tuo Signore così:

Tormentato mio Salvadore, imprimete, vi supplico, per tal maniera nel mio cuore l'effigie del Vostro divinissimo, e amabilissimo Volto, che risvegliando in me un santo amore, e timore, altro non faccia in vita mia, che amar Voi, e abborrir me, e colla vostra dolorosissima Passione sotto gli occhi pianga sempre i miei gravissimi peccati, protestandomi, che con questo pane di dolore voglio cibarmi sino alla morte, abbominando sempre, e detestando la mia pessima vita.

Pater , Ave , e Gloria .

Miserere nostri, Domine, miserere nostri

ST ADZOLOON E CIVILA

Gesu cade la seconda volta.

Sotto i pesanti colpi
Della ribalda scorta,
Un nuevo inciampo porta
A terra il mio Signorco
Più teneri de' cuori
Siate voi, duri sassi, no
Più ingombrate i passi
Al vostro Creator.

Gesù, Gesù, ec.

Pro peccatis suae gentis o Vidit Jesum in tormentis; Et flagellis subditum.

Questa settima Stazione rappresenta quella porta di Gerusalemme, detta Giudiziaria, dove arrivato il buon Gesù, cade per terra la seconda volta. Considera il tuo Signore disteso in terra, abbattuto da' dolori, calpestato da' nemici, e dee deriso dalla plebe, e rifletti, che la tua superbia gli diè la spinta a cadere, la tua alterigia l'ha così atterrato. Deh! abbassa una volta il capo, e con dolcrosa contrizione del passato, e fermo proponimento di umiliarti a piè di tutti in avvenire, dirai al tuo Signore cesì:

O Santissimo Redentor mio, benchè vi rimiri caduto, vi confesso nel tempo stesso Onnipotente, ed umilmente vi priego ad abbassare questi miei pensieri troppo superbi, affinchè camminando sempre col capo basso, con atti di sincera umiliazione, abbracci di buon cuore l'abjezione, e'l disprezzo: e con questa umiltà vera, intima, e cordiale mi riesca sollevar Voi da sì dolorosa caduta.

Pater, Ave, e Gloria.

Miserere nostri , Domine , miserere nostri.

# STAZIONE VIII.

Gesù parla alle Donne.

Figlie, non più su queste.
Piaghe, che potto impresse,
Ma sopra di voi stesse
Vi priego a lagrimar.
Serbate il vestro pianto;
O sconsolate Donne,
Ousedo l'empi sicone

Quando l'empia Sienne Vedrete rovinar.

Gesu , Gesu , ec.

Vidit suum dulcem Natum Moriendo desolatum, Dum emisit spiritum.

V. Adoramus te, Christe, etc. R. Quia per Sanctam Crucem, etc.

IN questa ottava Stazione si rappresenta il luogo, nel quale incontrando Gesù quelle Donne di Gerosolima sì afflitte e addolorate, benignamente le consolò.

Considera, che tu hai doppio motivo di piangere, e per Gesù, che patisce tanto per te, e per te stesso, che ingrato non sai godere, se non l'offendi: e pure, a vista di tante pene, ancora staí duro, e non ti compungi, ne sai spargere una lagrima di compassione verso Chi per amor tuo sparse un mare di sangue! almeno in veder Gesù, che mestra si gran pietà a quelle povere Donne, prendi confidenza, e addolorato e compunto digli così:

Amabilissimo mio Salvadore, e perchè questo mio cuore non si stempra tutto in lagrime di dolore? Lagrime, caro Gesù mio, lagrime di vero pentimento vi chieggo umilmente prostrato a' Vostri Piedi, affinchè e colle lagrime su gli occhi, e col dolore nel cuore meriti quella compassione, che dimostraste a quelle divote Donne; se non altro, concedetemi quest' unica consolazione, che rimirato da Voi con occhi pietosi in vita, possa sicuramente rimirar Voi nell' ora della mia morte.

Pater , Ave , e Gloria .

Miserere nostri , Domine , miserere nostri.

#### STAZIONE IX.

Gesù cade la terza volta.

L' ispido Monte mira
Il Redentor languente,
E sa, che inutilmente
Per molti ha da salir.
Quest' orrido pensiero
Sì al vivo il cor gli tocca,
Che languido trabocca,
E sentesi morir.

Gesù, Gesù, ec.

Eja Mater, fons amoris, Me sentire vim doloris Fac, ut tecum lugeam.

V. Adoramus te, Christe, etc. R. Quia per Sanctam Crucem, etc.

Uesta nona Stazione ci rappresenta, come arrivato il buon Gesù a piè del Monte Calvario, destituito affatto di forze, cadde la terza volta per terra-Ahimè, quanto fu penosa questa caduta del mio Gesu! Mira con che rabbia, e furore quel mansuetissimo Agnello vien trascinato da quei crudeli, e rabbiosi Lupi, che

che 'tutti' ansiosi di vederlo quanto prima confitto in quel legno, con pugni, con calci, e con manichi di alabarde lo percuotono, lo calpestano, fino ad involgerlo tutto nel fango. Maledetto peccato, che si fieramente maltrattò il Figlio di un Dio! Merita le tue lagrime un Dio sì oppresso, un Dio calpestato? Spezza dunque quel tuo cuore con la contrizione, e priega il tuo Signore così:

Onnipotente mio Dio, che con un sol dito sostenete il Cielo, e la Terra, e chi mai vi ha fatto sì malamente cadere? Ah! che pur troppo lo so, si, lo so; sono state le mie gravissime colpe, le mie sfrenatezze. Che farò dunque? seguiterò ad accrescere tormenti a tormenti, con accumulare peccati a' peccati? Ah! no, mio Dio, no; accomi compunto a' Vostri Piedi, e per darvi qualche sollievo, con lagrime, e sospiri replicherò cento e mille volte, Gesù mio, misericordia, Gesù mio, misericordia; mai più peccare, mai più, mai più.

Pater, Ave, & Gioria.
Miserere nostri, Domine, miserere nostri.

## STAZIONE X.

Gesù è spogliato delle sue Vesti.

Mai l'Arca del Signore
Del Vel si vide scarca:
E ignudo il Dio dell' Arca
Vedrassi, e senza Vel?
Se nudità si bella
Or ricoprir non sanno:
Dite, mio Dio, che fanno
Li Serafini in Ciel?

Gesù, Gesù, ec.

Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

V. Adoramus te, Christe, etc.

Questa decima Stazione rappresenta il luogo, dove Gesu fu spogliato, ed amareggiato con fiele.

Considera, come con la veste gli levarono la pelle, e rinnovandoglisi tutte le piaghe, nell'esterno rimase tutto lacero, e scorticato, e nell'interno amareggiato da disgustosissimo fiele. E tu, anima Cristiana, in vedere il tuo Signore, il Tuo Dio divenuto tutto una piaga, e sì acerbamente tormentato per tuo amore, come non ti muovi a pietà? Del! gettatia Piedi del Tuo

Gesù denudato, e digli così:

Benignissimo Gesù mio, che orribile contrapposto è mai questo? Voi tutto sangue, tutto piaghe, tutto amarezza, ed io tutto diletti, tutto vanità, tutto doleezze; ah! no, che non cammino bene, no. Deh fatemi mutar vita, e troncate i passi di questa mia, si malvagia condotta; anzi amareggiatemi talmente i gusti della vita presente, che di qui innanzi, non gustando altro, che le amarezze della Vostra Santissima Passiones, arrivi in fine a godere con Voi le delizie del Santo Paradiso. Amen.

Pater , Ave , e Gloria .

Miserere nostri, Domine, miserere nostri,

## STAZIONE XI.

Gesù è disteso, e inchiodato sulla Croce.

Vedo sul duro tronco
Disteso il mio Diletto,
E il primo colpo aspetto
Dell' empia crudeltà.
Quelle vezzose mani,
Che al torno sembran fatte,
Ahi! che il martel le batte
Senz' ombra di pietà.

Gesù, Gesù, ec.

Sancta Mater, istud agas, Crucifixi fige plagas Cordi meo valide.

V. Adoramus te, Christe, etc. R. Quia per Sanctam Crucem etc.

Uesta undecima Stazione rappresenta il luogo, dove il nostro pietoso Gesù fu disteso sulla Croce, ed ivi trafitto, presente la Sua Santissima Madre.
Considera l'eccessivo dolore sofferto dal buon Gesù in essergli trapassate le Mani, ed i Piedi da pungentissimi chiodi, i quali battuti, e ribattuti più volte, vennero a rompersi,

persi; e stracciarsi e vene, ed ossa, e nervi, e carne con indicibile spasimo del Salvadore: e rimanendo alla fine quel Sacro Corpo trafitto, ed inchiodato. Come mai non ti senti internamente tutto stuggere da giusta tenerezza di tante pene, e dal rimorso di tante tue scelleratezze? Almeno sfoga il dolore col

pianto, dicendo così :

Clementissimo Gesii mio, crocifisso per me, battete, e ribattete questo mio duro cuore col Vostro santo amore, e timore; e giacchè i miei peccati furono i chiodi crudeli, che vi trafissero, fate che il mio dolore sia il Carnefice, che trafigga, ed inchiodi tutte le mie mal regolate passioni su questa Croce, in cui Voi vi disponete a morir per me, affinchè per mia buona sorte vivendo, e morendo crocifisso con Voi in terra, possa venire a regnar glorioso con Voi in Gielo. Amen.

Pater , Ave , Gloria .

Miserere nostri, Domine, miserere nostri .

ST.A-

#### STAZIONE XII.

Muore Gesù in Croce.

Veder l'orrenda Morte
Del suo Signor non puole;
Onde si copre il Sole,
E mostra il suo dolor.
Trema commosso il Mondo,
Il Sacro Vel si spezza;
Piangon per tenerezza
I duri marmi ancor.

Gesù , Gesù , ec.

Tui Nati vulnerati, Tam dignati pro me pati, Poenas mecum divide.

♥. Adoramus te Christe, etc. Be. Quia per Sanctam Crucem etc.

N questa duodecima Stazione si rappresenta il luogo più adorabile del Mendo tutto, deve fu inalberata la Croce insieme con Gesù Crocifisso.

Alza gli ccchi, e mira pendente in aria da tre chiodi l'amatissimo Gesù: mira quella Divina Faccia moribenda: esserva come priega per chi l'effende; dona il Paradiso a chi lo chiede: lascia in cura di Giovanni la Madre: raccomanda al Padre l' Anima Sua: ed inchinando il Capo sen muore. Dunque è morto Gesù ? è morto il Figliuolo di Dio? ed è morto in Croce per te ? tu che fai ? che pensi ? ah indurito più delle selci! Deh! abbracciati colla Croce di Gesù, e piangendo dagli così:

Redentor mio amabilissimo, lo conosco sì, lo confesso, che i miei gravissimi peccati sono stati i carnefici più spietati, che vi hanno privato di vita; adesso capisco quanto sia sviscerata la Vostra Misericordia; adesso, sì, prendo confidenza di replicare cento, e mille volte: Gesù mio, misericordia; questa misericordia vorrei ottenere da Voi in vita; questa misericordia bramo di trovare in punto di morte: ed unendo all'ultimo mio respiro queste belle parole: Gesù mio, misericordia, spero di sentirni dire dalla Vostra soavissima bocca; Hodie mecum eris in Paradiso. Amen.

Pater , Ave , Gloria .

Miserere nostri, Domine, miserere nostri:

STA-

# STAZIONE XIII.

Gesù è deposto dalla Croce, e dato in grembo alla Madre.

Tolto di Groce il Figlio,
L'avide braccia stende
L'afflitta Madre, e prende
Nel grembo il morto Ben.
Versa per gli occhi il core
In lagrime disciolto:
Bacia quel freddo volto,
E se lo stringe al sen.

Gesu , Gesù , ec.

Fac me tecum pie flere, Grucifixo condolere, Donec ego vixero.

W. Adoramus te, Christe, etc.

R. Quia per Sanctam Grucemetes

Uesta decimaterza Stazione rappresenta il luogo, ove, deposto che fu Gesu dalla Croce, fu depositato in grembo all' afflittissima Madre.

Considera quale spada di dolore trapassò il Cuore alla sconsolata Signora, allor che riceyè tra le Sue braccia il già defunto Suo Fi-

3 glio

glic! Ah! che a vista di tante sì crude ferite sirinovarono in Lei tutti gli spasini del Suo tenerissimo Cucre! Ma qual fu lo stile più acuto, che le cagionò un sì gran duolo? fu il reccato, intendila una volta, fu il peccato, che le uccise sì caro Figlic. Piangi dunque il maledetto peccato, e mescolando le tue lagrime con quelle di una Vergine sì addolorata, dille così:

O Regina de' Martiri, quando sarò degno di capire, e compatire insieme le Vostre pene, con averle sempre presenti nel mio cuore? Deh! fate, o gran Signera, che non siano infruttuose per me le Vostre lagrime! anzi ferite questo mio cuore, e feritelo con sì acerba doglia, che notte, e di pianga tanti mici si enormi misfatti, che cagionareno a Voi sì gran patire; affinchè piangendo, amando, e sperando, giunna finalmente a veder Voi, e a godere con Voi nel Santo Paradiso. Amen.

Pater , Ave , Gloria.

Miserere nostri , Domine , miserere nostri .

## STAZIONE XIV.

Gesù è posto nel Sepolero .

Tomba, che chiudi in seno
Il mio Signor già morto;
Fin ch'Ei non sia risorto,
Non partirò da te.
Alla spietata Morte
Allor dirò con gloria,
Dov'è la tua vittoria?
Dov'è, dimmi, dov'è?

Gesù, Gesù, ec.

Quando corpus moriétur, Fac, ut animae donetur Paradisi gloria. Amen.

y, Adoramus te, Christe, etc. R. Quia per Sanctam Crucem etc.

N quest'ultima Stazione si rappresenta il Santo Sepolero, in cui fu collocato il Corpo Sacratissimo di Gesù.

Considera quali fessero i pianti di Giovanni, della Maddalena, delle altre Marie, e di tutti i parziali di Gristo, allor che si rinchiuse quel Santo Sepolero; ma più d' ogni altro considera la desolazine del Cuo-

\* \*

re addolorato di Maria, in vedersi affatto priva del Suo amatissimo Figliuolo: ed a vista di tante lagrime, prendi motivo di vergognarti, che nel decorso di questo santo viaggio non hai dimostrato un minimo sentimento di pietà. Via sù, risvegliati in quest'ultimo, e baciando la lapide di quella sacra Tomba, fa uno sforzo grande per lasciarvi depositato il cuore, e con amaro pianto priega il tuo defonto Signore così:

Pietosissimo Gesù mio, che per mio solo amore voleste compire un si doloroso viaggio, vi adoro defonto, e rinchiuso nel Santo Sepolcro, e umilmente vi priego a far sì, che muoja al Mondo, muoja al peccato, muoja a me stesso: e dopo questo Santo esercizio, risorga a nuova vita di Grazia, in cui perseverando con viva fede, ferma speranza, ed amore fervente, cammini talmente in vita nell'osservanza della Vostra Santissima Legge, che possa sperare in mortue il frutto del Vostro preziosissimo Sangue. Amen.

Pater, Ave, e Gloria.
Miserere nostri, Domine, miserere nostri.

Diremo un Pater, Ave, e Gloria ad conore della Piaga della Mano destra di Nostro Signor Gesù Cristo, pregandolo a concederci vero dolore, e pentimento de'nostri peccati nel punto della nostra morte.

Diremo un Pater, Ave, e Gloria ad onore della Piaga della Mano sinistra di Nostro Signor Gesù Cristo, pregandolo a darci forza, e valore di non cadere in peccato mortale per alcun tempo di nestra vita.

Diremo un Pater, Ave, e Gloria ad cnore della Piaga del Piede destro di Nostro Signor Gesù Cristo, pregandolo a guardarci, e custedirci da tutti gl'inganni, e tentazieni del Demonio nel punto della nostra morte.

Diremo un Pater, Ave, e Gloria ad cnore della Piaga del Piede sinistro di Noetro Signor Gesù Cristo, pregandolo a concederci la grazia di ricevere i Sacramenti della Chiesa nell'ora della nostra morre.

Diremo un Pater, Ave, e Gloria ad onore della Piaga del SS. Costato di Nostro Signor Gesù Cristo, pregandolo, per i meriti della sua passione, a degnarsi di ricevere, dopo la nostra morte, le Anime nostre in compagnia di tutti i Peati nella Celeste Patria.

Di-

Diremo un Pater, Ave, e Gloria secondo l'intenzione de Pontefici, che hanno concesse, e confermate queste sante Indulgenze.

# LITANIA

## DELLA PASSIONE.

Yrie eleison. Christe eleison.

O Dulcissime Jesu, qui clavis durissimis Crucifixus fuisti. Miserere nobis.

O Clementissime Jesu, qui effuso pretioso Sanguine Tuo Mundum redemisti. Miserere nobis.

O afflictissime Jesu, qui in brachiis Matris Tuae reclinatus fuisti. Miserere nobis.

O Sacratissime Jesu, qui in Monumento sepultus fuisti. Misercre nobis.

O Piissime Jesu, per Sacrum Vulnus sinistri Pedis Tui. Miserere nobis.

O Innocentissime Jesu, per Sacrum Vulnus dexteri Pedis Tui. Miserere nobis.

O Delicatissime Jesu, per Sacrum Vulnus sinistrae Manus Tuae. Miserere nobis. O Patientissime Jesu, per Sacrum Vul-

O Patientissime Jesu, per Sacrum Vulnus dexterae Manus Tuae. Miserere nobis. O Amantissime Jesu, per Sacrum Vulnus Sacratissimi Lateris I ui. Miserere ncbis.

O Divinissime Jesu, per quinque Vulne-

ra Tua. Miserere pobis.

O canctissime Jesu, per Septem Delores Beatissimae Virginis Mariae Matris Tunes Miscrere nebis.

Agnus Dei, qui tollis peccata Mundi,

parce nobis, Jesu.

Agnus Dei, qui tollis peccata Mundi,

exaudi nes, Jesu.

Agnus Dei, qui tollis peccata Mundi, miserere nebis, Jesu.

Adoramus te, Christe, etc. Ora pro ncbis, Virgo dolorosissima. Ut digni efficiamur etc.

## OREMUS.

Domine Jesu Christo, qui de Coelis ad Terram de sinu Patris descendisti, et Sanguinem Tuum preticsum in remissionem feccatorum judisti, et kumiliter deprecamur, ut in die Judicii ad dexteram Tuam audire mereamur, Venite benedicti. Interveniat pro nobis, quaesumus, Domine, nunc, et in hora mortis nostrae apud Tuam Clementiam Beata Virgo Maria Mater Tua, cujus sacratissimam Animam in hora Tuae Passionis doloris gladius pertransivit. Qui vivis et regnas, cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

# AFFETTI

## AL SS. SACRAMENTO

Per ogni giorno della Settimana.

DOMENICA.

I. Arca della nuova Alleanza, che non contenete le Tavole della Legge, ma l'istesso Dio, autor della promessa. Si accostò Oza poco rispettoso all'Arca, e restò morto. Io pauroso, e tremante mi accesto, e vi adoro.

II. Non si trova in Voi l'ombra, e la figura de'beni futuri; ma la verità e la proprierà del bene presente, la pienezza di grazia e di virrù, la fonte medesima di vita e di salute. Offerisco Voi a Voi stesso

in rendimento di grazie.

III. Nascose un Profeta l'Arca antica in luogo, dove più niuno la rinvenne, e ravvisò giammai; io imitator delle infedeltà degli Ebrei, non meriterei, che vi sottraeste dagli occhi miei, e vi nascondeste dove fosse a me chiuso ogni accesso? Oh! Signore, vi demando perdono.

IV. Ma in mezzo della Chiesa quest'Arca 'sarà sempre un segno visibile e indifettibile di carità, e di unità, ed avrà sempre adoratori in ispirito, e verità. Io mi unisco a Gesu Cristo, ed alla Chiesa, ch'è la sua Sposa, e mi consacro a questo culto

perpetuo.

V. Promise il Profeta, che l'Arca sarebbe nuovamente comparsa in Gerusalemme ristabilita; ma uon intese già egli dell' Arca dell' Alleanza,nè della Gerusalemme terrena; l'Arca, di cui egli parla, è il Tabernacolo in mezzo alla Chiesa: in questo si nascende la vera Manna. S. Giovanni nell'Apocalisse la vide ricomparire negli ultimi tempi, non nella terrena, ma nella Celeste Gerusalemme: la vide non più qual'era in figura, ma qual'è nell'adempimento della sua verità: vuole mostratci, che Voi, ora chiuso nel Sacramento, vi scoprirete senza velu a tutti nell'estremo Giudizio, ed a' Giusti nella vita futura.

Ah! Signore, mentre io vi adoro, pur sespivo vedervi nel giorno dell' Eternità:datemi un pegno di quel, che vi chiedo coll'incidere non più in pietra, ma nelle tavole carnali de'nostrè cuori la vostra Legge sin da questo momento. Si-

Signore, prosperate il Sommo Pontefice, e dilatate la Chiesa.

#### LUNEDÌ.

I. O Vera Manna, discesa dal Cielo pel vostro Popolo fedele in questo deserto del mondo! lavero nen degli Angeli, come la manna degli I brei; ma delle stesse Vestre mani: ma di Vei etesso: Io vi adoro.

II. Come nell'antica Manna gli Ebrei trovavano raccolti tutt'i sapori, così il vostro Pepolo ora nel Sacramento treva riuniti tutt'i doni, tutte le grazie, tutti gli ajuti pe' suoi bisogni, sapienza, carità, fetezza, ed egni giustizia. Mi unisco a rin-

graziarvi con tutta la Chiesa.

III. Ah! mio Signere, il mio palato è guasto come quello degli i brei, che si presto ebbero nausca della Manna, come di un cibo vilissimo, e sospiraron le cipelle dell' Egitto. Potendo in Voi sperimentar turt'i gusti dispirito, pure niun piacere ho trevato in un cibo tutto Divino: il cuore corrotto dai gusti della carne, e del sangue, si è annojato di si augusto Mistero. On Dio! confuso, e pieno di vergogna mi affliggo, e rammarico della mia noja.

IV. Gli Ebrei mangiavan la Manna, e rifocillavan le forze; ma pure morivano: all'incontro chi si ciba degnamente di questa nostra Manna nella pace, ed unità della Chiesa, non muore, ma vive in eterno. Perchè dunque io porto tanti segnali di morte in tutto il corpo delle mie azioni? Perchè sì pochi segni di vita ne' miei pensieri e desideri?

Oh mio Signore! questo avviene o perchè di rado a Voi mi accosto, o perchè indegnamente vi ricevo. Risolvo dunque di venirea Voi e più frequentemente, epiù ardentemente, per viver di Voi, con Voi,

ed in Voi eternamente.

V. Ma niuno viene al Figlio, se non è tratto dal Padre: o Padre, traetemi al Vostro Figlio con quella voce onnipotente, colla quale creaste i Gieli, e risuscitaste i morti: voce, che non toglie la libertà dell' arbitrio, ma la piega, l'inchina, la rivolge infallibilmente dov' è il vero suo centro. O centro di tutt'i cuori, trahe me post te: correreno all'odore de' vostri unguenti.

Signore, confortate i Pastori, e nudrite la

Greggia.

Vero Pane di proposizione, istituito, offerto, proposto su l'Altare a tutt' i Fedeli per cibo, per ristoro, per

medicina. To vi adoro.

II. In Voi troviamo il nutrimento della vita spirituale: in Voi il ristoramento delle forze perdute: in Voi il rimedio ai nostri mali, alle nostre ferite. Oh quanti beni in un Mistero sì semplice! Vi rendo grazie.

III. Niuno potea nodrirsi dell' antico Pane di proposizione, se non era mondo e puro. Il Sacerdote Achimelech nol permise a Davidde, se prima non si fu assicurato della sua mondezza: e Davidde, anche nell' estremo bisogno, non ne prese, se non attestando, ch'egli era puro e mondo. Io ne resto impaurito e confuso. Quante volte non a bastanza mondo, e pure ho ardito di avvicinarmi a questo pane! Mi pento di tanto ardire.

IV. O Pane degli Angeli, soli capaci pel loro candore di starvi degnamente avanti con rispetto: io convinto della mia immondezza, mi presento a Vei, per esser dalla sola Vostra presenza acceso, e purificato

nel fuoco della Vostra carità.

V. Ah Signore! povero, morto di fame, e tutto impiagato invoco, ed implero il cico per vivere, il gistoro per caniminare, il rimedio per guarire. Mestrate le ricchezze nascoste in questo Pane, diffondetele sopra tutt' i Vostri.

Signore, salvate il Re, e benedite il

Regno.

#### MERCOLEDI'.

I. O Agnello di Dio, figurato nell'Agnello dell'antica Pasqua, che co' Vostri patimenti ci daste la vita, e col farvi nostro cibo ci accrescete calore. Io

vi adoro.

If. Voi ci mostraste nella figura, che il Vostro Sangue, aspersosulle porte, ci liberava dalla mano dell' Angelo sterminatore: per questo Sangue noi siam liberi, e non più schiavi: per questo Sangue facciam parte del Vostro Popolo eletto; per questo Sangue siamo risparmiati dallo sterminio comune, in cui son involti i primogeniti di tutto l'Egitto. Vi rendo gratie.

III. Non si mangiava l' Agnello, se non col pane azimo, e colle lattughe salvatiche, per esprimerci quella purità, equella mortificazione, con cui dobbiamo avvicinarci all' Agnello di Dio.

O Agnello di Dio, che togliete i peccati del mondo, io contaminato, e ceperto di macchie, io dominato da passioni disordinate, le quali non ho mai mortificate, vi guardo da lontano, e piango l'infelice stato, che mi tiene separato da Voi. Lo detesto sopra egni male.

IV. Ma se Voi non mi mondate col purissimo Vostro Sangue anche da lontano, quando sarà, ch'io mi accesti a Voi? Tirato dal Vostro sguardo di salute, mi alzo da terra, e mi avvicino, e mi consacro

a Voi.

V. O Agnello di Dio, unico viatico per l' Eternità, veggo nella figura, che debbo mangiarvi in abito di viaggiatore, in atto di partire colle vesti succinte a' lombi: Sì, mi stacco da tutto il terreno, m'incammino qual' esule, e pellegrino in Terra, al gran giorno dell' Eternità. Siatemi scorta, nutrimento, e vita pel gran viaggio, e forza, e costanza in quella pellegrinazione. H 2

Signore, reggete il Governo, e custodite

GIOVEDI'.

I. Pane azimo misterioso, che sotto il velo de' Riti legali, ci fate intendère quali disposizioni richiedete in chi a Voi si accosta, cioè, sincerità, verità, ed umiltà. Io vi adoro: e con sincerità, e con verità confesso la mia bassezza: e colla più profonda umiltà venero la Maestà nascosa sotto apparenze sì semplici.

II. O Pane disceso dal Cielo, Voi promettete la vita a chi si nutrisce di Voi, e minacciate la morte a chi da Voi si astiene. Che dolci promesse! che amorose minacce! vi era forse bisegno di promesse, e di minacce, perchè io mi proccurassi questa sorte? Ma pur troppo la mia accidia n'avea bisogno. Io vi rendo grazie di si grande onore.

MI. Ma per mangiar degnamente questo Pane di vita, fa d'uopo purgar la coscienza di ogni vecchio fermento, di ogni lievito di malizia, di doppiezza, d'impurità, e divenire una nuova pasta tutta candida, e schietta, senza mescolanza terrena. Oh Diol

quan-

quanto del vecchio fermento, quanto lievito trovo in me! Lo detesto, e l'abbomino, e con vera contrizione lo stacco,

e lo rigetto interamente da me.

IV. Questo Pane, che Voi ci date, è la Vostra Carne medesima per la salute del Mondo: non ci è dura, o Signore, ma soave questa parola: replicatela spesso al nostro cuore, che volentieri l'ascolta: sì, la vostra Carne è veramente cibo, il vostro Sangue è veramente bevanda. Io ricevo col desiderio anticipatamente questo germe di vita, di risurrezione, d'immortalità. Vivo di Voi.

V. Ah Signore! non permettete mai, che io giudichi di questo Pane col giudizio della carne, e dei sensi; ma col giudizio dello Spirito, e della Fede. La carne non giova a nulla: lo Spirito è quel, che mi ravviva. Non permettete, che prendendo un cibo di vita, io mangi, ed inghiottisca la condanna, per non aver giudicato retamente della verità del vostro Corpo nel Sacramento.

Signore, ravvivate il Clero, e santificate

il Popolo.

L O Sacerdote eterno, figurato in Mel-chisedech, senza padre, senza ma-dre, senza genealogia. Voi, che prima d' immolarvi sull' Altare della Croce, vi offeriste nell'ultima Cena sotto le specie di pane, e di vino; e per un monumento perpetuo del Vostro amore, vi lasciaste realmente presente sotto le medesime apparenze ne' nestri Altari. Io vi adoro.

II. O Re di giustizia, o Re di pace, espresso nel nome stesso di Melchisedech, Re di Salem, quanto è stimabile il dono, che ci arrecate in questo divin Sacramento : il dono della giustizia, dell' unità, della pace, che il mondo non può dare! Io vi

rendo vive grazie.

III. Ah Signore! di questo Altare, dove misticamente si sacrifica questa Vittima pacifica, non possono partecipare quei, che si nutriscono di carni offerte agl' Idoli. Io son colui, che tante volte ho offerto l'istessa mia carne, l'istesso mio corpo agl'Idoli delle mie passioni : mi sono staccato dalla comunione del Vostro Altare: dalla partecipazione della Vostra Carne, per attaccarmi al frafradiciume di vittime morte. Me ne pento

di cuore.

IV. Qual proporzione vi può essere fra l'Altare del Dio vivente, egli Altari degl' Idoli di legno, di marmo, di bronzo? qual società, qual' unione fra la Chiesa, e'l mondo, fra la casta spesa, e i fornicari del secolo? in fine fra Cristo, e Belial? Io rinunzio di nuovo al mondo, ed alle sue pompe, al Demonio, ed alle sue lusinghe, e mi consacro unicamente a Voi.

V. O vero Melchisedech, che per adempiere l'antica figura, vi cserite setto le specie di pane e di vino in Sagrisizio: e per colmo di Vestra bontà, vi date per cibo, e riempite di benedizioni quei, che tornano vincitori de'loro nemici; dell spargete la copia delle Vostre benedizioni anche sopra di noi, che avidi ci accestiamo a questo Pane, e sitibondi ci approssimiamo a questa bevanda; e dateci forza di ritornar vincitori de'nostri nemici, mondo, Demonio, e carne.

Signore, sterpate l'Eresie, e sciogliete

gli Scismi.

H 4

### SABATO.

I. O Vittima divina, che la Legge, ci Profeti han sempre annunziata, han sempre promessa, hanno sempre mostrata, e salutata di lontano, ora presente sotto le semplici specie di Pane, io vi adoro: vi adoro collo Spirito, vi credo col cuore, vi confesso colla bocca.

II. Vittima, cui han figurato in tutt' i tratti, e sotto tutti gli aspetti, varj Sacrifici della vecchia Legge: Vittima di espiazione, Vittima di pacificazione, vero olocausto, che sostituito a tutte le vittime antiche, vote di forza, e di virtù, che abbracciate tutta la forza, e la virtù, che quella significavano, e la diffondete sopra i Fedeli, ammessi al gran Sacrifizio. Io vi rendo grazie.

III. Delle vittime d'espiazione partecipava il Sacerdote, e non il Reo, che rimaneva escluso: delle vittime pacifiche partecipava l'Offerente, non men, che il Sacerdote; ma se ne nutrivano fuori del Tempio: negli Olocausti non vi avea parte nè il Sacerdote, nè il Reo, consumandosi quelli interamente nel fuoco; segni eran questi che

che non si otteneva per mezzo di tal vittima la remission de' peccati, e la perfetta
riconciliazione con Dio. Ma di Voi, Vittima divina, partecipa e il Sacerdote, e il
Popolo; e l'uno e l'altrose ne nutrisce nel
Tempio stesso, dallo stesso Altare, e vi si
trova la Vittima di espiazione, di pace, di
carità, e la fonte di grazia, e di vita: per
partecipare di tanti beni, basta portarvi un
cuor contrito, ed umiliato per la Confessione. Oh Dio! mi pento, mi dolgo, piango amaramente sopra tutte le mie iniquità.

IV. Voi, mio Dio, non volete più altra vittima, nè altri Sacrifizi; Voi non godete altro fumo, e vapore: Voi non gustate altre oblazioni, nè altre libazioni: Voi ricevete questo nuovo Sacrifizio, dove la Vittima è un Dio, offerta ad un Dio: nè accogliere altra offerta, che noi vi facciamo, se non quella di un cuor contrito, ed umiliato, unito a questa, che misticamente si sacrifica. Altro adunque non vi offerisco, o Padre, se non il vostro Figliuolo immolato, ed unitamente con Lui il mio cuore immolato in perpetuo olocausto.

V. Oh Salvator del Mondo! Voi siete lo stesso, che misticamente v'immolate sull'Al-

tare, realmente v'immolate sulla Croce, e eternamente vi cfferite al Padre in Cielo. Voi entrato una volta come Pontefice eterno nel Divin Santuario, e co'segni della Vostra morte, che son le cicatrici delle Vestre piaghe, siete sempre vivo per interpellare per noi. Quanto ci meritaste sulla Croce, quanto domandate nel Cielo, tanto applicateci del frutto de' Vostri meriti nell'uso di questo divin Sacramento. Amen.

Signore, convertite i Peccatori, e rassodate i Giusti.

## PREGHIERA

## A GESU' SACRAMENTATO.

E Ccoti, anima mia, alla presenza del Tuo Dio: su questo Altare si trova Gesù Sacramentato, quel, che si è fatt' Uomo per amor tuo. Anima mia raccogliti, entra in te stessa, lascia da parte ogni pensiere terreno, pensa che ti accosti a parlare con Dio. Oh quanti Serafini stanno quì attorno, adorando il Santissimo Sacramento! Anima mia, adora cogli Angeli, e co' Santi il tuo Signore, quel Dio d'infinita Maestà, che fa beato il Paradiso:

Atto di Fede, e di Adorazione.

A Dorato mio Gesù, perchè Voi l'avete insegnato, io credo fermamente, che vi trovate in questo Divin Sacramento in Anima, Corpo, e Divinità, e siete quello stesso Dio, che v'incarnaste, nasceste, e moriste per me, che ora sedete glorioso alla destra del voetro Divin Padre, e che dovete un tempo esser mio Rimuneratore. Credo tutto ciò, mio Gesù, e credo in Voi prima infallibile Verità. Credo, Signore,

gnore, el actrescete la mia Fede; mentre io, a' Vostri Piedi umiliato, vi adoro con tutto l' intimo del mio cuore; vi adoro insieme cogli Angeli del Paradiso; vi adoro in ispirito, e verità: e nella considerazione dell' abisso delle Vostre infinite perfezioni, e del mio nulla, tutto mi perdo, e mi confondo.

## Atto di Speranza.

Esù mio, Dio di tutte le speranze, per le vostre promesse spero dalla Vostra Misericordia ogni bene. So, che il Vostro Sangue mi perdona i peccati, mi fa accostare con confidenza al Padre, mi apre le porte del Paradiso. Da Voi "spetto l'abbondanza delle Vostre Grazie, per vivere santamente fino alla morte, e poi godervi nel Paradiso. Son certo, che quanto da Voi spero, tanto conseguirò.

# Atto di Amore,

O Sacramentato mio Signore! Voi siete tutto beneficenza verso di me: Voi da per tutto spargete fiamme di carità, spirate fuoco di amore, ed io sono tutto durezza, tutto gelo verso di Voi V! orrei ardere

dere del Vestro Amore: vorrei amarvi quanto vi ama il Cielo, e la Terra. All mio Gesù, accendete, vi priego, nel freddo mio cuore un amor degno di Voi:fate, che io vi ami con tutta l'anima mia, con tutto me stesso. Vi amo, evi amerò sempre, mio Greatere, mio Redentore. Vorrei vedervi amato da tutto il Mondo, e vorrei procurarvi tutta la Gloria, che meritate, a costo di tutto il mio sangue

## Atto di Pentimento.

A H! Signore, conosco la mia empietà, detesto le mie mancanze. La polvere si è innalzata contro di Voi! il fango si è contro di Voi sollevato, il nulla se l'ha presa centro del Tutto. Ah! mio Gesù, sono un mostro d'iniquità, mi sono fatto forte centr' all' Onnipotente: in vece di amarvi, vi ho disgustato: e quel ch'e peggio, avanti di Voi Sacramentato per me. Ve ne chieggo in questa sera perdono: me ne pento: detesto sopra ogni male le effese fatte contro di Voi, infinito Bene, amabile sopra ogni cosa. Gesù mio, prima morire, che più peccare: Dio mio, io sono indegno del perdono; ma una Vostra occhiata

pietosa basta a salvarmi. Dio delle Miserico die, soccorrete la mia fragilità.

## Atto di Ringraziamento.

Casù mio, vi ringrazio con tutto il cuore, che siete restato fra noi ne l Santissimo Sacramento: che siete venuto tante volte in me nella Santa Comuniono, faceadovi cibo mio: e che ora mi ammettete alla Vostra presenza. Vi ringraziino per me gli Angeli, i Santi, le Anime giuste, e sopra tutti la Vostra Divina Madre Maria SS.

# Offerta.

Esù mio, Voi vi siete sacrificato tutto per amor mio: che posso rendervi io? Vi offerisco in perpetuo olocausto tutto me: a Voi consacro l'anima, ed il corpo mio, le potenze, e i sensi miei, quanto ho, quanto sono, e quanto posso. Sia tutto Vostro, e non mio questo povero cuore.

## Preghiera.

VI raccomando, o Signore, la Chiesa Vostra Sposa, il Semmo Pontefice, che n'è'l Capo visibile, ed il nostro Pastore . Riempiteli del Vostro Spirito per la lo-

ro, e nostra Santificazione.

Vi raccomando gli Eretici, e gl'Infedeli ; affinche dalle tenebre passino una volta alla luce della vera nostra Credenza.

Vi raccomando i miei bisogni spirituali, e temporali, e quelli di tutta intera la mia Famiglia. Datele il necessario sostentamento, e fate, che regni in essa la Vostra pace.

Concedete, o Signore, suffraggio alle Anime Sante del Purgatorio: ajutate gli Agonizzanti in quell'estremo bisegno: Con-

solate gli afflitti.

Vi priego ancora pe' miseri Peccatori, acciocchè illuminati col Vestro lume, e convertiti colla Vostra Grazia, per mezzodi una sincera penitenza ritornino a Voi, Padre amoroso, che siete sempre pronto ad accoglierli.

Vi priego per tutti coloro, che ci governano: pe' miei Parenti, Benefattori, ed Amici, e con modo speciale anche pe'Ne-

mici, perchè Voi così comandate.

Vi chieggo finalmente da codesto Trono di Misericordia, da codesto Tabernacolo di Carità, da codesto Altare di Grazie quel, che tante volte avete promesso di darmi:

Vi chieggo lo Spirito buono: e per mezzo Vostro, dolcissimo mio Gesù, lo chieggo all' Eterno Vostro Divin Padre. Datemelo, acciocchè vi possa amare per sempre: datemelo, acciocchè mi renda forte contro al Demonio, e terribile atutto l'Inferno: datemelo, acciocchè io con questo spirito, e con questa grazia possa perseverare per sempre nel bene, fino all'ultimo respiro della mia vita. Esaudite, Signore, i pianti miei, esaudite le mie preghiere, Dio delle Misericordie; e così mi avrete sempre soggetto alla Vostra Legge, e sarà questa impressa sempre dentro il mio seno.







Sagri Cuori ah quando fia, Che il mio cuor sol di Voi sia!

P. 229.

#### OFFERTA

A'SS. Cuori di Gesù, e di Maria.

Dorabilissimi Cuori di Gesù, e di Maria, io N. N., benchè indegnissimo di neppur comparire innanzi a Voi per la gravezza de' miei peccati ; confidato nondimeno nella vostra benignità, e clemenza oggi in presenza del mio Angelo Custode, e di tutta la Corte Celeste vi eleggo per mici perpetui Protettori ed Avvocati, desiderando perpetuamente servirvi, e di fare che gli altri tutti vi amino, adorino, e servano. Vi offerisco tutto me stesso, tutt'i miei pensieri, parole, ed opere, ed in particolare tutto il mio cuore;anzi protesto, che quante volte respire, intendo altrettante lodarvi, ed amarvi con tutti gli atti possibili di virtù, avendo sempre per fine la maggior vostra Gloria. Voi intanto, amabilissimi Cuori, riconoscetemi per uno de' Vostri schiavi, benchè il più indegno di tutti: datemi una vera Contrizione delle mie colpe: datemi il Vostro amore, che in lui avrò tutti i beni: assistetemi per ultimo nell'ora della mia morte, e fate

sì, che il mio cuore languisca per la veemenza del Vostro amore; affinchè passi ad amarvi, e lodarvi eternamente nel Gielo. Amen.

# COLLOQUIO.

VI adoro, e vi amo sommamente, o Cuori Santissimi di Gesù, e di Maria, perchè formati ad essere l'oggetto del mio cuore. Quanto mi dispiace di averlo occupato vilmente nelle cose terrene! Non permettete, che si veda più questo disordine nel mio misero cuore: protesto, che siete il mio unico oggetto, Voi solo amerò in tutto il tempo della mia vita, e spero amarvi con sempre maggior ardore nella Patria felice. Amen.







S. GIUDA TADDEO

### ORAZIONE

All' Apostolo S. Giuda Taddeo.

Elicissimo Comprensore del Paradiso, e Stella lucidissima del Firmamento, e mio caro potentissimo Avvocato S. Giuda Taddeo, non è bastevole ad esprimere la mia lingua il sommo giubilo, che sperimenta il' mio cuore per la gloria immensa, che Voi godete nel beato Regno della pace in seno a Dio, nè può la mia mente capire l'ineffabil torrente di piacere, da cui siete inebriato nel Cielo dal giustissimo Dio, affin di ricompensare i vostri gran meriti, e l'eroiche imprese, e fatiche Vostre, per aver suggellata finalmente col Martirio quella Fede, che tanto aveste a cuore di propagare, e difendere tra gente barbara, ed idolatra. Mi rallegro, o affettuosissimo ed amabilissimo mio Protettore, di quella Beatitudine, di cui vi deliziate, e di quella Felicità sempiterna, che da pena alcuna, o da noia non sarà mai interrotta, o turbata. Vi stà pur bene, o zelantissimo Apostolo, quella Corona di giustizia, che dalle mani del Signore riceveste. Tutto già questo, ed

assai più, che io non so capire, ed esprimere, e che formerà per tutti i secoli il Vostro beato godere, cagiona in me il più piacevole contento, per vedervi in questa felice Maggione a sì alto, e sublime posto allogato da Dio, ed innalzato: ringrazio e benedico la SS. Individua Trinità, per avervi fatto sì grande in Cielo, e sì potente in Terra; e perciò ardisco io umile e riverente: da questa miserabile valle di lagrime, d'inchinarmi alla vostra grandezza, tributarvi i miei ossequi, e con divoto culto adorarvi. Non vi dimenticate intanto tra i luminosi chiarori della Vostra gloria, da questo sublime Trono di grandezza, di versare e diffondere le ricchezze de'più scelti favori. Siavi a cuore, o amabilissimo Santo, essere l'appoggio sicuro delle fiducie più tenere dell' Anima mia: vi raccomando l'unico, ed importante affare dell'eterna mia salvezza, e di soccorrermi nelle mie miserie e travagli, ed ottenermi dal Signore grazia di piangere i miei trascorsi errori. Siatemi di sollievo ed ajuto ne' miei più intrigati affari; e disperati casi: cencedetemi peranche lena, e vigore da proclamare le Vostre laudi immortali, i Vostri meriti eccelsi, e la valevole, e potentissima Vostra efficacia per i bisogni tutti presso Dio; affinche dalla Vostra protezione assistito, e difeso in questa vita, e ne'più ardui cimenti confortato, e soccorso, e con ispecialità nel punto della mia morte, venga anch' io a godere colassù quella Gloria somma, in cui ora per sempre e senza fine vi beate. Amen.

Un Pater, Ave, e Gloria.

### HYMNUS.

In honorem cjusdem S. Apostoli.

Salve Judas inclyte,
Et Christo dilectissime,
Eius splendor Tu Ecclesiae,
Pastorque Gregis vigilans:
Egregia e stirpe Davidis
Claram profers originem,
Dei, mortalis facti, Tu Frater,
Apostolatus gloria.
Thaddaeum nomen regium
Fortisimum virum indicat;
Vocatus hinc Leunculus,
Terror Minoris Asiae;

Ru.

Rugitus nam acer ac fremens Convellit, terret Tartara, Suoque zelo flammeo In Terris sternit haereses.

Seleuciam Tu fertilem Caelesti luce rabians Notis ornasti insignibus Idumaeam, et Panchaiam

Pio Regi, ac forti Abgaro. Diva indicasti Dogmata: Is in Sacro Baptismate Per Te renasci meruit.

Fons Charitatis fervidae, Caelestes flammas effluens. Selecte gentis efferae Dura emollire pectora.

Pro Christo in Persa sanguine Fidem firmasti impavidus, Ostri Corona fulgida

Tua praecingens tempora. Hinc agri, caeci, debiles Restituuntur sespites, Aequorque, Venti, Sidera Tuo parent imperio.

Ad Judam cuncti currite . Confugite eja pauperes, Si optatis esse divites. Apertus est tesaurus

Patri canamus gloriam

Cum Filio, cum spiritu,

Trinum Deum per saecula

Fides et Unum praedicet. Amen.

Ora pro nobis B. Juda:

Ut digni efficianur promissionibus Christi.

### OREMUS.

Deus, qui nos per B. Apostolum Tuum Judam Thaddaeum ad agnitionem Tui nominis venire tribuisti; Da nobis ejus gloriam sempiternam et proficiendo celebrare, et celebrando proficere. Per Dominum postrum etc.

# ORAZIONE

Da recitarsi ogni giorno innanzi
a qualche Immagine

# DEL BEATO FRANCESCO DI GERONIMO

DELLA COMPAGNIA DI GESU'.

O grande mio Avvocato, e Protettore amoroso dell'anima mia, degno perciò di esser sempre da me, per effetto di cordial gratitudine, venerato ed amato. Ecco, che prostrato a' vostri piedi, vi ossequio, come se foste ora vivo, e presente in questa vostra immagine, ed umilmente vi priego a non voler giammai cessare dalla valevole vostra protezione presso il trono della Divina Misericordia, per ottenermi tutte quelle grazie, che più mi bisognano per salvarmi : cioè, un vero dolore di tutt' i peccati della mia vita passata, con un fermo proponimento di non mai più commetterli, e di fuggir qualunque prossima, o rimota occasione. Un costante disprezzo di tutte



B. FRANCISCUS DE HIERONYMO Societalis Sam



le vanità di questo mondo. Una invitta pazienza in tutte le tribolazioni, e traversie di questa misera vita, Una forte resistenza a tutti i continui urti dell' irascibile, e concupiscibile. Un esatto adempimento di tutt' i particolari obblighi del mio stato. Una intera osservanza di tutti i divini, ed ecclesiastici comandamenti. Un sincero amore verso del mio prossimo, quantunque nemico. Una chiara cognizione della santa volontà di Dic, col necessario soccorso per eseguirla. Una indubitabile credenza di tutti gli articoli della Santa, Cattolica, Apostolica, Romana Chiesa: e finalmente una buona e santa vita: per poi finir i miei giorni con una buona, e santa morte; e così sia-

## Recitate un Pater, Ave, e Gloria.

Ignem veni mittere in terram, et quid volo, nisi ut accendatur?

y. Ora pro nebis Beate Francisce. Fuoco io venni a mettere in terra, e che altro io voglio, se non che si accenda?

V. Prega per noi, o Beato Francesco. · R. Ut digni efficianur promissionibus Christi. R. Affinchè ci facciam degni delle promesse di Gesù Cristo.

#### OREMUS.

eus, qui ad animarum salutem, Beatum Franciscum eximium verbi tui praeconem effecisti, eius intercessione concede, ut legis tuae mandata et jugiter scrutemur in corde. et fideliter operibus exequamur; per Dominum nostrum Je-Christum sum lium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

#### PREGHIERA.

Dio, che per la delle anime voleste, che Francesco fosse un esimio predicatore della vostra parola. Deh! per sua intercessione concedeteci, che i comandamenti della vostra legge di continuo meditiamo col cuore, e fedelmente eseguiamo con le opere', pe' meriti Gesù Cristo vostro figliuolo, ch'è Dio, e con Voi vive e regna in unione dello Spirito Santo per tuti secoli de'secoli. Così sia.

La Santitè di nestro Signore Papa PIO VII. concede l'Indulgenza di cento giorni per ogni dl a qualunque Cristiano, che divotamente reciterà la suddetta orazione.

Il deposito delle sante ossa del Beato Francesco di Geronimo si venera nella Chiesa del Gesù nuovo nel Presbiterio dell' Altar maggiore, in quella stanza, nella cui porta vi sono quattro sigilli della nostra Curia Arcivescovile.



## ORAZIONE

#### A S. GIOVANNI NEPOMUCENO.

Io del cuor mio, senza la cui volontà niun capello della nostra testa perisce, vi prego per i meriti gloricsi del vostro servo fedele Giovanni Nepomuceno, che dal ponte di Praga preferì d'esser buttato, ed immerso nel fiume Moldava. che rivelare al Re il sigillo della confessione. Vi supplico, in quello a voi ccgnito manifesto pericolo dell' onor mio . degnarvi colla vostra somma benignità sollevarmi, ed ogni confusione, ed imfamia strapparmi, affinche i mier nemici non si rallegrino di me. Giò per l'intercessione di S. Giovanni Nepomuceno spero, e così nella vostra infinita misericordia confido, che sia benedetto il vostro Nome per tutt'i secoli. Amen.

Tre Pater, tre Ave, e tre Gloria.

IL FINE.



S.Giovanni Nepomuceno



.



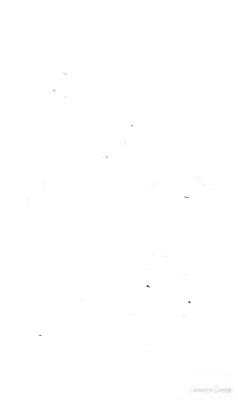





